









## NUOVA BIBLIOTECA POPOLARE.

Classe II.

STORIA.

LE

## STORIE DI POLIBIO

DA MEGALOPOLI.

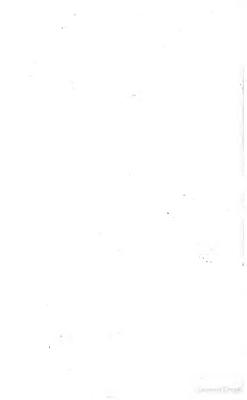

# STORIE DI POLIBIO

## DA MEGALOPOLI

VOLGARIZZATE

SUL TESTO GRECO DELLO SCHWEIGHAUSER E CORREDATE DI NOTE

DAL DOTTORE I. KOHEN



A TRIESTE

VOLUME NON

TORINO 1857.

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE Via Madonna degli Angeli, 2.

Lamest Cook



## AL LETTORI

La traduzione che fece di Polibio il dottor Kohen non andando oltre il libro trentesimosecondo, rimanevano ancora i frammenti di sei libri per rendere compiuto il volgarizzamento di quanto ci avanza di quel greco scrittore. Nè poca importanza hanno, per quello che ancora contengono, questi ultimi libri, poichè riguardano la storia di due delle più tremende catastrofi dell'età antica, quali sono quelle di Cartagine e di Grecia. Perciò, secondando l'invito degli editori di guesta Nuova Biblioteca Popolare, io mi sono indotto a voltarli in lingua italiana, pensando che torni pur sempre utile alla nostra nazione il porgerle i mezzi di conoscere per intiero uno scrittore pieno, come il nostro Polibio, di tanta pratica sapienza. Ed affinchè questo mi venisse fatto compiutamente, pensai di aggiungere, come appendice, tutti i frammenti vaticani dei libri anteriori, i quali, scoperti dalla maravigliosa diligenza di Angelo Mai, escono ora per la prima volta tradotti nella nostra favella. Tra questi si noteranno specialmente quelli che appartengono al libro decimosecondo, preziosissimi per l'assennata censura che fa in essi Polibio
della storia di Timeo, e per le gravi ed utili osservazioni intorno al modo di comporre le storie. Nè
miglior maestro in tal disciplina si potrebbe desiderare che lui, il quale tanto si avvicina al fare dei
moderni per l'indole prammatica del suo racconto
e per quelle filosofiche osservazioni che ne reggono
il filo e gli danno unità e dottrinale importanza. Ma
poichè dell'ingegno e degli scritti di Polibio già si
tenne discorso dal Kohen medesimo in capo al volume primo di questa edizione, io sto contento a
raccomandare ai lettori queste poche pagine da me
aggiunte al suo volgarizzamento, e a pregarli di voler
far loro buon viso.

Torino, 7 dicembre 1856.

DOMENICO CAPELLINA.

#### AVANZI DEL LIBRO TRENTESIMOTERZO.

#### ---

#### Cose avvenute in Boma.

Si dà ndienza in senato ad Ateneo, fratello di Attalo — Si mandano ambasciadori in Asia — Legati Achei per ottenere il rilascio di quelli ch'erano stati chiamati a Roma (8 1.)

#### Cose del Peloponneso.

Nuova ambascieria mandata dagli Achei a Roma (§ II.)

#### Cose di Cipro.

Archia, posto al governo di Cipri, vuol consegnar l'isola a Demetrio — Scoperto si appende ad un laccio — I vani uomini vane cose pensano (§ III.)

#### Cose d'Italia.

Ambascieria de' Marsigliesi — Si lagnano de' Liguri (§ 1V.) — Q. Opimio console — Tolomeo il Giovane accusa il fratello — È rimesso in Cipro (§ V.) — I Romani cercano di troncare la guerra fra Attalo e Prusia (§ VI.)

#### Cose della Gallia.

I Liguri offendono gli ambasciadori dei Romani — Flaminio è ferito — Il console Opimio (§ VII.) — Guerra cogli Ossibii e Deciati — Son vinti e si arrendono ad Opimio (§ VIII.)

#### Cose dell'Asia.

Aristocrate capo de' Rodiani (§ IX.) — Ariarate e Mitridate alleati d'Attalo — Gli ambasciadori romani rompono l'amicizia con Prusia (§ X.) — Vol. IX. — Polibio

[A. di R. 599]

Ateneo, fratello di Attalo, ha il comando dell'armata - Nuovi ambasciadori da Roma - Pace di Attalo con Prusia (§ XI.) - I Prienesi · non vogliono consegnare ad Ariarate il danaro deposto presso di loro da Oroferne - Ariarate con Attalo da loro briga - Antifane Bergeo (2 XII.)

#### Sacco di Oropo.

Torna Polibio alle cose di Grecia e narra come Oropo fosse saccheggiata dagli Ateniesi (2 XII. a.)

#### Cose di Grecia.

Gli Achei domandano invano la restituzione di quelli che s'erano fatti venire a Roma (2 XIII.) - Demetrio ubbriacone - Gli è opposto Alessandro Bala - Ambascieria dei Rodiani intorno alla guerra cretese (2 XIV.) - I Cretesi e i Rodiani chiedono ainto agli Achei - Varii pareri nell'adunanza di questi - Antifate cretese - Telemnasto -Callicrate (2 XV.) - I Rodiani, venuti agli estremi, si appigliano a mali partiti (8 XV. a.) - Attalo di Eumeno, Demetrio di Ariarate, Alessandro Bala e Laodice con Eraclide sono introdotti in Senato - Alessandro ottiene soccorsi contra Demetrio (8 XVI.) - Frammenti minori (8 XVII.)

#### Cose arrenute in Roma.

I. Il senato, non ancor finito l'inverno, avendo udito da Publio Lentulo, giunto di fresco dall'Asia, quali fossero le opere di Prusia, fece pur venire innanzi a sè Ateneo, fratello del re Attalo. Nè abbisognarono molte parole, chè, fosto eletti ambasciadori C. Claudio Centone, Lucio Ortensio e C. Aurunculeio, li mandò col predetto, dando loro l'incarico d'impedire che Prusia ad Attalo movesse la guerra.

Yennero anche a Roma ambasciadori da parte degli Achei Zenoue egiese e Telecle egeate per trattar di coloro che si tenevan prigioni. Avendo essi parlato al cospetto dei senatori, e posta essendosi la cosa a partito, poco manco che non si mandassero assolti gli accusati. La quale assoluzione se non ebbe luogo ne fu cagione Aulo

Postumio, pretore, che presiedeva alle deliberazioni del senato. Imperocche ire essendo le sentenze, l'una, ch'ei si rilasciassero, l'altra a questa contraria, la terza che fossere bensì assolti, ma pel presente si ritenessero ancora; e molti essendo quelli che stavano per la prima, egli, lasciata da parte una delle sentenze, propose le altre due così insieme congiunte: « Chi di voi vuole che quei che si son fatti venire si rimandimo? e chi vuole il contrario? » Allora quelli che dicevan che pel presente ritener si dovessero, passarono della parte di coloro che dicevano rimandar non si dovessero assoluti, e furono in maggior numero di quelli che rilasciar li volevano. Così in quest'occasione andarono le cose.

... Questa triplice varietà si notò eziandio nei tre filosofi che gli Ateniesi mandarono ambasciadori al sonato
e al popolo romano, per ottenere fosse condonata la
multa loro imposta pel sacco di Oropo. Quella multa era
di pressochè cinquecento falenti. Eran questi filosofi Carneade l'Academico; Diogene lo Stoico, Critolao il Peripatetico. Introdotti in senato chbero per interprete il
senatore C. Acilio. Ma prima avevano essi pur separatamente disputato al cospetto di numerosa adunanza per
far mostra di sè. La facondia di ciascuno dei tre filosofi,
come narrano Rutilio e Polibio, fu allora nel genere suo
ammirata. Dicono che violenta e rapida era quella di
Carneade, ingegnosa e scorrevole quella di Critolno, e
quella di Diogene sobria e modesta (A. Gellio, Notti
attiche, lib. VI, c. 44). (Amb. CXXIX).

#### Cose del Peloponneso.

II. Tornati gli ambasciadori nell'Acaia da Roma e avendo riferito come stato fosse per poco che i prigioni non ritornassero, molti ripigliarono buona speranza, è, riscossi dal loro abbattimento, senza indugiare nuovamente vi spedirono Telecle da Megalopoli e Anassidamo. In questo stato erano le cose del Pelopenneso. (Ambascieria CXXX).

Cose di Cipro. — Archia vuol dare per tradimento l'isola a Demetrio.

III. ... Offerire a lui cinquecento talenti, s'egli abbandonava Cipri; e mostrargli come a questi avrebbero tenuto dietro altre cose per lui utili ed onorevoli, se questo vantaggio gli procurasse. (Suina in Hepetelusty).

Archia volendo consegnar Cipri per tradimento a Demetrio, e scoperto essendo e tratto in giudizio, pigliata la cordicella di una tenda che era spiegata, con quella si appeso. Così invero coloro che dalle passioni furon tratti a vanità vane cose rivolgon nell'animo, come dice il proverbio. Imperocchè quegli, pensando di pigliarsi cinquecento talenti, i beni che prima aveva e la vita insieme a perdere fu condotto. (Estr. Vales.)

Cose d'Italia. - Ambasciadori marsigliesi in Roma.

IV. Verso quel tempe vennero anche ambasciadori dai Marsigliesi. Maltrattati questi già molto innanzi dei Liguri ed allora posti alle strette, per aver quelli cinto di assedio le città di Antipoli e di Nicea, mandarono ambasciadori a Roma per annunziar l'accaduto e chiedere soccorso. Presentatisi al senato, fu questo di parere che legati si mandassero a veder le cose coi proprii occhi, e nello stesso tempo a tentar di correggere con parole gli errori de' Barbari. (Amb. CXXXI).

### Venuta di Tolemeo Fiscone in Roma.

V. Verso quel tempo che il senato mando Opimio a guerreggiar cogli Ossibii, giunse in Roma Tolomeo, il giuniore, e presentatosi al senato si fece ad accusare il fratello, dando a lui cagione delle insidie che state gli crano tese. Mostrando insiemo le cicatrici delle ferite, e a questo in conseguenza fiere parole aggiungendo, la misericordia degli uomini implorava. Ed anche da parte del seniore vennero ambasciadori, Noolaida e Andromaco, per distruggere le accuse del fratello. Ma il senato non volle nemmeno ascoltare le loro giustificazioni, prevenuto com'era dalle accuse del più giovane fratello; o loro impose di partirsi tosto da Roma. E ad istanza di quello creati cinque ambasciadori, tra i quali Gneo Merula e Lucio Termo, e a ciascuno assegnando una nave da cinque ordini di remi, diè loro il carico di condurre Tolomeo a Cipro. E agli alleati di Grecia e d'Asia scrisse, esser loro permesso il cooperare al ritorno di Tolomeo. (Amb. CXXXII).

#### Dieci ambasciadori mandati a Prusia in favor di Attalo.

VI. Tornati Ortensio e Aurunculeio da Pergamo, e avendo riferito il disprezzo in cui Prusia teneva gli ordini del senato, e come, violando i patti e chiusi avendoli insieme con Attalo in Pergamo, non avea loro risparmiato nè violenza, nè ingiuria, mosso a sdegno il senato e mal comportando l'accaduto, creò subito dieci ambasciadori, tra i quali Lucio Anicio, Caio Fannio e Q. Fabio Massimo, e tosto li fece partire imponendo loro di por termine alla guerra e costringer Prusia a promettere ad Attalo di risarcirlo dei danni recatigli nella guerra. (Ambascieria CXXXIII).

## Cose della Gallia. - Guerra coi Liguri.

VII. Avendo-i Marsigliesi fatto sapere per loro legati ai Romani come fossero travagliati dai Liguri, senz'indugio questi elessero ambasciadori Flaminio e Popitio Lenate e Lucio Pupio. Messisi in mare coi Marsigliesi approdarono essi' alla 'spiaggia degli-Ossibii presso la città di Egitua. I Liguri avendo innanzi udito com'ei venivano ad impor loro di togliere l'assedio, si mossero e a quegli altri che cercavano di scendere a terra impediron lo sbarco, e vedutó Flaminio, che già era sbarcato e fatto avea porre a terra il suo bagagiòn, gli imposero da prima che dal loro lido sciogliesse; e poichè non obbediva, presero a rapirgli il bagaglio. Ma contrastando i valletti éd i servi e nol permettendo, li tenevano indietro collo forza e ponevan su toro le mani. Nella quale occasione anche Flaminio venendo in aiuto dei suoi, il ferirono e due dei famigli gettarono a terra, e gli altri inseguirono fino alle navi, sicehè Flaminio, tagliando i logami che tenevano a terra la nave e quelli dell'ancora, al perieolo si sottrasse, e condotto a Marsiglia con egni cura fu medicato. Il senato, fatto conscio dell'accaduto, subito mandò Quinto Opimio, uno dei consoli, con un esercito a portar guerra agli Ossibit e ai Deciali.

VIII. E Ouinto, radanato l'esercito nella città de' Piacentini, e passando pel monte Apennino, giunse nel paese degli Ossibii, Posti gli alloggiamenti sul fiume Aprone, aspettò i nemici, sapendo ch'ei si raccoglievano in uno ed erano volonterosi di vonire alla prova. Facendo poi Quinto accostare l'esercito ad Egitna, in cui era accadute che gli ambasciadori fossero contro i patti offesi, di viva forza la prese, fece prigioni i cittadini, e i promotori dell'offesa mandò legati a Roma. Ciò fatto, mosse contro i nemici. Gli Ossibii, pensando come mai non potesse essere loro perdonata la colpa commessa contra gli ambasciadori, con pazzo furore ed impeto seonsigliato, prima che i Deciati, i quali in numero di quattromila già si erano raccolti, con loro si fossero congiunti, andarono contro i nemici. E Quinto mirando la mossa e l'ardimento dei Barbari, fu colpito dalla demenza loro, ed necoriosi che da nessun discorso della mente guidati erano i nemici, stava di buon animo, come uomo che aveva esperienza delle cose, e di mente sagace era in alto grado da natura fornito. Pertanto, fatto uscire il suo esercito in campo e ordinate le cose che l'occorrenza chiedeva, se ne ando a gran passo contro i nemici; e la veemenza dell'assalto continuando, riportò presto vittoria

di quelli che gli stavano a frente, e molti uccise di loro. e gli altri costrinse a precipitosissima fuga. Unitisi insieme sopraggiunsere i Deciati per esser partecipi dei rischi degli Ossibii: ma non arrivati a tempo per combattere, accelsero i fuggitivi e poco stante si gittarono sui Romani con grande impeto ed ardore. Vinti nella pugna, non tardarono a porre se stessi e la città loro sotto la protezione dei Romani. Quinto, rimasto padrone di queste genti, subito aggiunse a quello de' Marsigliesi il territorio che aveva ridotto in poter suo; e per assicurarsi dell'avvenire impose ai Liguri di dare ai Marsigliesi degli statichi a tempi determinati. Egli poi, disarmati quelli che gli avevano fatto resistenza, e distribuito l'esercito per le città, ivi pose i quartieri d'inverno. Si rapido fu il cominciare e il finire di questi avvenimenti, (Amb. CXXXII).

Cose dell'Asia. - Guerra de' Rodiani coi Cretesi.

IX. Aristocrate, condottiero de' Rediani, era di sembionza dignitiva e tale da colpire chi lo guardeva. Da tutte queste cose trassero i Rodiani argomento di credere che avrebbero, in lui del tutto un acconcio capitane e sovrastante alle cose della guerra. Ma: s'ingannarono nelle lero speranze. Chè vemto a' fatti ci pervo tutto un attro, gome avviene delle monete false quando si metton nel coco. Ciò fecero manifesto le opere stesse di lui, (Estr. Vales.)

#### Guerra di Prusia con Attalo.

X. Quanto alle cose dell'Asia, non finito ancora l'inverne, radunò Atlaio molle forze, mandato avendogli Ariarate e Mitridate in aiuto buon unmero di cavalli o di fanti, capitanati da Demetrio, figliuolo di Ariarate. Mentr'egli-facèva questi apparecehi vennero a lui ambasciadori da Roma, che si abboccareno con esso nolle vicinanze di Cadi, e intrattenutisi a vicenda delle cose

loro, mossero verso di Prusia, e come furono insieme cen lui con molta diligenza gli significarono la volontà del senato. Alcune delle cose che gli erano imposte accettò Prusia, alla maggior parte si oppose. Per questo tenendosi da lui offesi i Romani gli disdissero l'amicizia e l'alleanza loro, e tutti senz'indugio ad Attalo se ne riternarono; e Prusia, pentitosi, li seguitò per alcun tempo con molte preghiere; ma poichè nulla ottener poteva, tornatosi indietro in gravi difficoltà si ritrovava. I Romani imposero ad Attalo che, standosi coll'esercito a difesa del suo territorio, si astenesse dal cominciar egli le ostilità, e procurasse alle sue città e a' suoi borghi sicurezza; ed eglino, essendo in più parti divisi, altri si posero in nave senza dimora per annunziare al senate la disobbedienza di Prusia, altri andarono nella Ionia, i rimanenti partirono per l'Ellesponto e i luoghi intorno a Bisanzio, avendo tutti un solo divisamento, quello di rimuovere gli uomini dall'amicizia e dall'alleanza di Prusia, e procurare fautori ad Attalo e, secondo il poter, loro, aiutarlo, (Amb. CXXXV).

XI. Verso quel tempo Ateneo, fratello di Attalo, si mise in mare con ottanta navi catafratte, delle quali cinque triremi oran de' Rodiani, che le avevan mandate alla guerra di Creta, venti de' Ciziceni, venticinque di Attalo e le altre de' suoi alleati. Navigando verso l'Ellesponto e toccando le città cui Prusia imperava, faceva un continuo discendere e disertare il paese. Il senato, uditi gli ambasciadori che tornavano da Prusia, ne mandò tre altri incontanente, Appio Claudio, Lucio Oppio e Aulo Postumio, i quali, venuti in Asia, fecero cessare la guerra inducendo i due re ad accogliere le seguenti condizioni: « Che tosto Prusia consegnasse ad Attalo venti navi catafratte, gli pagasse pello spazio di vent'anni cinquecento talenti. Ritenessero entrambi quel territorio che avevano prima che venissero a guerra tra loro. Risarcisse Prusia i danni recati al paese de' Metimnei, degli Egiesi, de' Cumei e degli Eracleoti, pagando loro cento talenti ». Scritte intorno a questo le accennate condizioni, ricondussero quei di Attalo a casa le loro forze di mare e di terra. Così ne' suoi particolari fu condotta la differenza tra Attalo, e Prusia, e quella facconda si ebbe il suo fine. (Amb., CXXXVI).

#### Prienesi maltrattati da Ariarate.

XII. Intorno a questo tempo anche i Prienesi furono colti da una inaspettata calamità; imperocchè avendo ricevuto da Oroferne, quando teneva ancora il potere, quattrocento talenti in deposito, ne furono poi in seguito richiesti da Ariarate quando questi riebbe la signoria. Ben s'apponevano, a me pare, i Prienesi col dire che, vivo Oroferne, ei non consegnerebbero il danaro ad altri che a chi lo aveva deposto, e a molti sembrava che Ariarate non istesse nei limiti del convenevole pretendendo il deposito di un altro. Tuttavia alcuno fin qui il potrebbe ancora facilmente scusare, se ciò tentava credendo che quelle ricchezze appartenessero alla sua eorona; ma nessuno potrà mai stimare cosa ragionevole quell'eccesso, cui da ira e puntiglio fu tratto. Imperocchè verso quel tempo, di cui discorrismo, con iscorrerie devasto il territorio de' Prienesi, cooperando con lui Attalo e istigandolo per le differenze ch'egli aveva avute coi Prienesi. Molti uomini perciò merendo e molti animali venendo a cadere sotto le stesse mura della città, i Prienesi non potevano recar loro aiuto, e mandarono ambasciadori a quei di Rodi e quindi ai Romani fecero ricorso... Egli non dava retta a ciò che gli dicevano, e i Prienesi, che in tal quantità di danaro popevano molte speranze, videro gli effetti contrarii ai loro desiderii : chè il deposito restituirono ad Oroferne, e per quello molti danni dovettero patire ingiustamente da parte del re Ariarate. (Estr. Val.).

## Gli Ateniesi saccheggiano Oropo.

. XII. a. Non pochi fra gli uomini, per brama di avere più di quelle che possedevano, perdettero la vita insieme

celle ricchezze loro, dall'amor delle quali vinto Oroferne, re di Cappadocia, si condusse a mal partito e perdette il regno. E noi avendo narrato sommariamente il ritorno di costui (Ariarate), riconduciamo la narrazione al suo ordine consueto, cui ci siamo in tutta l'opera nostra attenuti; imperocchè ora saltando le cose di Grecia, abbiam prima toccato di quelle d'Asia e di Cappadocia, perchè non v'era ragione alcuna di separare il ritornar, che feco per nave Ariarate dall'Italia, dal suo ritorno agli affari. Ora mi rifaccio ad esporre le cose avvenute in Grecia a que' tempi, in cui venne a compiersi un fatto strano ed inatteso intorno alla città di Oropo, il quale, parte tornando indictro e parte precorrendo il tempo, riferiro per sommi capi, ma intieramente com'è accaduto; affinche, non riuscendo chiera del tutto la cosa ove in varie parti. si divida, col riferirla in tempi separati, non veniamo a togliere ogni importanza e perspicuità alla nostra parrazione. Poiche se a mala pena l'intiera storia può parer degna di qualche considerazione a chi l'ascolta, comomai i meno studiosi si mostreranno favoreveli a quelle cose, che in lei si narrano spezzatamente e a longhi intervalli?

Gli nomini per lo più nella prosperità in ogni cosa facilmento si accordano; nella sventura poi, affilti pia casi loro, diventanò esulcerati ed aspri verso gli amici, come avvenne ad Oroferno, che male essendo a lui succòdute le cose e a Teotimo, presero a biasimarsi l'un l'altro. (Prammenti ratticani).

Gli Achéi chiedono inuțilmente il rincio di quelli di loro, ch'erano stati chiamati a Roma.

XIII. Verso questo tempo in Roma, essendo venuti dall'Acaia ambasciadori/al senato per trattare di quelli che vi erano stati chiamati, il senato fu di parcre che per nulla si dovessero mutare la deliberazioni anteriori, (Amb. CXXXVII).

Ambasciadori cenuti dalla Siria contra Demetrio,

XIV. Dice Polibio nel suo trentesimoprimo libro che Demetrio, re della Siria, era un beone ed ebbro gran parte del giorno. (ATENEO, lib. X, c. 41).

Eraclide, non ancer passato il gran calor della state, sen venne a Roma conducendo Laodice ed Alessandro. E in questo suo viaggio diportandosi con fasto ed astuzia, andava temporeggiando per apparecehiare a suo pro le cose del senato.

Anche Astimede da Rodi, ambasciadore insieme e capitan dell'armata, comparendo sens'indugio innanzi al sensio, parlò della guerra contro i Cretesi: Con molta cura prestato avendogli orecchio il sensto, non tardò a mandar legati a Quinto con ordine di por fine alla guerra. (Amb. CXXXVIII).

XV. Intorno a quel tempo i Cretesi mandarone ambasciadori agli Achei per chiedere aiuto, capo della quale embascieria fu Antifate, figlio di Telemnasto da Gortina; e un'altra poco dopo ne mandarono i Rodiani, guidata da Teofano. Tenendosi in: Corinto il congresso degli Achei, e dall'una q dell'altra porte gli ambasciadori favellando intorno agli aiuti, i più sentivansi inclinati a' dare il loro parere in favore de' Rodiani, indotti e della nobiltà di quella terra e da tutta insieme la qualità del suo governo e do' suoi cittadini. Alle quali cose avuto riguardo, Antifate volle di nuovo entrar nel congresso; e avendogliclo conceduto il pretore, usò parole più gravi e più serie che da un Cretese non si aspettassero. Chè in quol giovane nulla v'era di cretese, ed alla educazione

cretese intieramente si era sottratto; per il che avvenne che gli Achei pigliassero in buona parte le libere parole di lui, tanto più che suo padre, Telemnaste, venuto con cinquecento Cretesi, li aveva generosamente aiutati nella guerra contra Nabide. Tuttavia, anche dopo averlo udito, molti erano ancora disposti a prestar aiuto ai Rodiani, finchè levandosi Callicrate il Leontese disse che non si doveva ad alcuno far guerra senz'aver prima inteso il parer dei Romani, nè ad alcuno mandar aiuti contro d'un altro. E per questo egli ottenne che nessun nuovo partito si pigliasse. (Amb. CXXXIX).

#### I Rodiani, venuti agli estremi, si appigliano a mali partiti.

XV. a. I Rodiani, dai casi loro condetti a mal termine, si volsero a tentativi e apparecchi irragionevoli, e fecero la condizion loro somigliante a quella di coloro che travagliati sono da lunga malattia. Poichè questi il più delle volle, dopo aver fatto ogni cosa secondo che richiede la cura e ai medici obbedito, e non aver potuto nel progresso ottenere alcun miglioramento, dalla sventura prostrati sono costretti a perdere la pazienza, ed altri porgono orecchio ad aruspici e indovini, altri ricorrono ad incantesimi e prestigii ed amuleti. Il che pure accadde ai Rodiani; poichè ogni cosa essendo riuscita contra l'opinion loro, furono indotti per forza a dar retta a quanto loro dicevasi, e dar corpo ad ogni speranza e farle buon viso. E pareva che non altrimente potesse loro accadere; poiche quando nulla secondo ragione si può ottenere, ed egli è d'uopo di venir senz'indugio a qualche deliberazione, è pur necessario di tentare anche le cose che son contrarie alla retta ragione. Perciò i Rodiani, trovandosi in tale stato, fecero alcuna di quelle cose, che soglionsi fare, e crearono di nuovo arconte colui, che della dignità d'arconte avevano innanzi privato, ed altre simili cose contro ragione operarono. (Frammento raticano).

I figli dei re dell'Asia si presentano al senato.

XVI. Diversi ambasciadori essendo giunti in Roma, il senato prima chiamo a sè Attalo, figliuolo del re Eumene; poiche questi, ancor fanciullo, era in quel tempo venuto in Roma a presentarsi al senato e a rinnovare i vincoli d'amicizia e d'ospitalità che stringevano suo padre ai Romani. Egli, ricevuto molto amorevolmente dal senato e dagli amici del padre, e avute le risposte che desiderava e onoranze convenienti all'età sua, se ne ritornò a casa poco dopo, accolto nel suo passaggio da tutte le città della Grecia con gran festeggiamenti e magnificenza. Giunse anche Demetrio intorno a quel tempo, e, avulo quel mediocre accoglimento che a fanciullo si conveniva. tornossene in patria incontanente. Ma Eraclide, passato in Roma lungo tempo, si presentò al senato avendo con se Laodice ed Alessandro; e prima il giovanetto disseun breve discorso pregando i Romani a ricordarsi dell'amicizia ed alleanza che avevano avuta con Antioco, padre di lui, e specialmente ad aiutarlo a ricuperare il suo regno; se no, a permettergli di ritornare e non porre impedimento a coloro che volessero cooperare a rimetterlo sul trono paterno. Seguitando poi Eraclide il discorso, e fatto a lungo favorevole menzione di Antioco, e lanciate accuse contro Demetrio, venne a questa conclusione, che si doveva secondo giustizia permettere il ritorno al giovanetto e a Laodice, poichè erano essi legittimi figli di re Antioco. Agli nomini discreti questo non piacova punto, e vi vedevan entro un dramma artificiosamente preparato, e scopertamente avevane Eraclide in uggia. Ma i più affascinati dalle ciurmerie di Eraclide s'accordarono in questo, che si dovesse scrivere il seguente decreto: « Alessandro e Laodice, figliuoli di re che fu nostro amico ed alleato, venuti al cospetto del senato, vi tennero ragionamento, e il senato diede loro facoltà di far ritorno nel paterno reame, e deliberò di porger loro aiuto, come avevano domandato ». Eraclide,

colta l'occasione, si pose tosto a raccogliere soldati stranieri e a cattivarsi il favore d'illustri- personaggi..... e venuto in Efeso, tutto si pose ad apparecchiare senza indugio l'impresa. (Amb. CXL).

XVII. I più quando una volta si lasciano indurro adamare smisuratamente, o ad odiare alcuno, ogni pretesto loro torna acconcio per compiere quello che si sono proposto. 

. 1217 32 0

Ma io temo di cadero senz'accorgermi in quel che comunemente si dice mungere un becco, o raccogliere if latte nel crivello. Imperocchè se lo seriamente discorro di ciò che palesemente è falso, e meno in lango più del dovere il mio favellare, mi pare ch'io faccia cosa a quelle somigliante; che finalmente è vano ch'io parli di siffatte cose, se pur non v'ha chi ami-scriver sogni, o sognare vegliando. (Framm. vatic.).

## AVANZI DEL LIBRO TRENTESIMOQUARTO.

#### SOMMARIO.

#### Cose geografiche.

Polibio raccolse quanto spetta alla geografia in un libro particolare della sua storia -- Argomento di questo libro (§ I.) -- Omero congiunge Il finto col vero - Il vero espresse poeticamente - I tonni (2 II.) -Pesca del pesce spada - Scilla e Cariddi (8 III.) - Tre parti che ha la poesía -- La poesía d'Omero è composizione filosofica -- Gli antichi non frequentavano lo stretto sículo (2 IV.) - Disputa Polibio contra i precedenti geografi - E prima contra Pitea - Isola Tule - Polmone marino - Pitea non merita fede (§ V.) - Contra Dicearco intorno alla distanza dal Peloponneso alle Colonne d'Ercole (§ VI.) - Contra Eratostene per la lunghezza della Spagna e pei Galli abitatori della Spagna - Della hinghezza d'Europa e de snoi promontorii (2 VII.) - I tonni si pascono di ghiande - Clima felice della Lusitania (8 VIII.) - Turdetani e Turduli, popoli di Spagna - Colonne - Fonte di singolar natura a Gade - Minieré d'argento - Zolle portate dai fiumi - Feste d'un re spagnuolo (2 IX.) - Pesci sotterranei - Bocche del Rodano - Mercato di Corbilona - Alci sulle Alpi - Grandezza ed altezza delle Alpi - Passaggi di quei monti - Lago sulle Alpi (8 X.) - Vino di Labrusca - Viaggio dall'Apulia allo stretto - Lunghezza dell'Etruria - Il cratere - Opici ed Ausoni - Lacinio - Crateri nell'isola di Volcano (8 XI.) - Mente Emo - Via Benazia - Circuito del Pelopoitneso (§ XII.) - Misure di distanza (§ XIII.) - Di Alessandria d'Egitto - Tre razze di abitatori (& XIV.)

#### Argomento di questo libro.

1. Alcuni (le cose geografiche) nel corso stesso delle storie loro (trattarono), qua e là indicando la topografia delle terre, come fecero Eforo e Polibio. (STRAB., Geogr., lib. VIII in princ.).

Polibio dice che delle cose greche discorse bene Eudosso; benissimo poi Eforo per quel che spetta alle fondazioni, alle comuni origini, alle migrazioni e si primi condottieri. Quanto a noi, egli dice, mostreremo le cose quali ora sono, e i siti e le distanze; chè questo è proprio il compito della geografia. (Straer, lib. X, p. 465).

Navigazione di Ulisse, varticolarmente interno alla Sicilia.

H. Il metter fuori maraviglie nuove, che non abbianorelazione alcuna colla verità, non è cosa da Omero; imperocchè egli si conviene che più verisimile appaia ciò che altri finge, se per lui si mescola qualche nuova cosa alle vere, come nota Polibio nell'entrar a discorrere degli errori di Ulisse.

E Polibio rettamente interpreta quel che è narrato degli errori di lui; imperocchè Eolo, che mostrava i passaggi ne' luoghi lungo lo stretto, torti essendo e di navigazione difficile a motivo del flusso e riflusso, fu chiamato e riputato distributore de' venti e re, 'nello stesso modo che Danao, il quale in Argo aveva insegnata l'irrigazione, e Atreo, che aveva mostro come il sole si movesse con moto contrario a quello del cielo, indovini ed aruspici, furono con nome di re indicati; e a sacerdoti degli Egiziani e a' Caldei ed a' Magi, che per certa loro sapienza agli altri sovrastanno, furono dagli antichi e signorie ed onori attribuiti. Che perciò anche ciascuno degli Dei è adorato, perchè fu inventore di qualche utile cosa. Ciò premesso, egli non vuole che quel che è detto di Eolo, e nenpure tutti gli errori di Ulisse si tengano in conto di favole, ma che si creda poche essere le finzioni che s'aggiunsero al vero, come avvenne pure per quel che spotta alla guerra di Troia; del resto intorne alla Sicilia aver dette lo stesso e il poeta e tutti gli scrittori che ragionano de' luoghi circostanti all'Italia ed alla Sicilia. Nè egli loda il giudizio di Eratostene, per cui-afferma che verrà alcuno a scoprire i luoghi ove errò Ulisse quando ei troverà chi ha cucito l'otre di cuoio in cui furono chiusi i venti. E' dece che ben si convengono a ciò che succede intorno al promontorio Scilleo, e colla caccia del pesce spada vicino a Scilla, i seguenti versi;

. Ivi allo scoglio avidamente inforno

- · Girando ella i delfin pesca ed i cani
- E, se coglier li può, mostri maggiori.

Che i tonni movendo a frotte lungo l'Italia, poichès'imbatton nello stretto e sono impediti di toccar la Sicilia, trovansi in mezzo ad animali più grossi, come
delfini e cani marini e altre forme di pesci; e per la
caccia di questi s'ingrassano i pesci spada, ch'egli dice
chiamarsi, anche galeote e cani di mare. Poichè quivi c
alle cascate del Nilo e degli altri fiumi avviene lo stesso
che nelle selve, cui s'appicca il fuoco; cioè che le bestie
in uno raccogliendosi per salvarsi dal fuoco o dall'acqua,
diventano preda delle bestie più forti.

III. Ciò detto, Polibio narra la caccia del pesce spada, come si pratica al Capo Scilleo. Si colloca una vedetta, che serva nello stesso tempo a tutti quelli che si mettono in mare su barche a due remi, due uomini in ciascuna barca. L'uno di essi la spinge, l'altro sta diritto sulla prora con in mano un'asta, e la vedetta lo avverte dell'apparire del pesce spada, che questo sta con un terzo del suo corpo fuori dell'acqua. Quando la barca gli è presso, quegli lanciando l'asta il colpisce, quindi glicla ritrae dal corpo, salvo la punta, che è fatta ad amo e opportunamente si unisce all'asticciuola in modo da non troppo aderirvi, e le si attacca una lunga funicella, cui si rallenta quando il pesce è ferito finchè non si stanchi

nel dar gli ultimi tratti e cercar di fuggire. Allora il trascinano a terra, o il pongon sopra la nave, se non è troppo grosso di corno. E se anche l'asta cadesse nel mare, non si perde; poichè è formata di quercia e d'abete insieme connessi, siechè, immergendosi anche la quercia pel suo peso, galleggia il resto ed è facile a ripigliarsi. Accade anche talvolta che il rematore, forata la barca, rimanga ferito a cagione della grande spada che ha il pesce, come quegli che è nel far suoi assalti e sua caccia pari al cinghiale. Da queste cose adunque, egli dice, potrebbe alcuno congetturare che Ulisse abbia errate intorno alla. Sicilia, secondo quel che dice Omero, poichè egli a Scilla attribuisce una siffatta caccia, la quale è propria di quelli che abitano il Capo Scilleo; come pure da quelle cose ch'egli dice di Cariddi, somiglianti a cio che nello stretto succede. Chè questo:

## Tre volte la rigetta,

in luogo di *due colte*, è errore o di scrittura, o d'osservazione. E quel che si nota in Meninge s'accorda con ciò che dei lotofagi ivi si dice.

4V. Se poi alcune cose non si accordano, ciò si deve attribuire o alle mutazioni avvenule, o ad-ignoranza, o a licenza propris della poesia, che di storia, di descrizione e d'invenzione è composta. E della storia è fine la verità; onde nel catalogo delle navi il porta attribuendo a ciascun luogo le qualità che gli si convengono, questa città chiama petrosa, quella collocata agli estrenti, quale abbondevole di colombe e quale posta sul ittorale. Della descrizione è fine l'evidenza, come quando egli ci fa assistere alle battaglie. Dell'invenzione poi è fine il diletto e la maraviglia. Ma ch'egli inventasse ogni cosa nè punto è credibile, nè tale da convenire ad Omero, poichò tutti hanno la poesia di lui in conto di filosofico insegnamento, e non già come dice Eratostene, il quale non vnole che si giudichino i poemi dal concetto che racchig-

dono, nè che da loro si domandi alcuna storia. E più credibile è questo:

Quindi per nove giorni errai portato Dai venti avversi,

se di piccola distanza noi l'intendiamo (chè i venti avversi non menano per diritto cammino), piuttosto che dell'esser egli stato portato entro l'Oceano, spirando di continuo favorevoli i venti. Sommando in fatti le spazio da Malea alle. Colonne, che è di stadii ventiduemila e cinquecente, se noi supponiamo, egli dice, che l'abbia compiuto in nove giorni con eguale velocità, ne viene ch'egli avrebbe ogni giorno percerso duemila e cinquecento stadii. Ma chi ha mai asserito che alcuno partendo dalla Licia o da Rodi giungesse in due giorni ad Alessandria, dovendosi percorrere uno spazio di quattromila stadii? A quelli poi che domandano come mai venendo Ulisse tre volte nella Sicilia neppure una volta si dica ch'egli navigasso lungo lo stretto, egli scusa il poeta rispondendo che anche nei tempi posteriori tutti cercavano di evitar quel passaggio. Tali cose egli dice. (STRA-BONE, lib. I. p. 20 e p. 23 e seguenti.)

Polibio ragiona contro gli scrittori di geografia che l'hanno preceduto.

V. Polibio, descrivendo le regioni dell'Europa, dice di voler lasciare da parte, gli antichi ed esaminare coloro che li hanno biasimati, quali sono Dicearco ed Eratostene, il più moderno fra coloro che trattarona di geografia, a Pitea, il qualo trasse molti in errere dicendo di aver percorsa tutta quanta la Bretagna, ove può essere percorsa, e che quell'isola ha un perimetro di più che quattromila stadii, e dando inoltre notizia delle cose di Tule e de' luoghi a lei vicini, in cui non vi ha, secondo lui, nè mare, nè terra, nè aria; ma una mistura di tutto questo, simile a polmone marino, in cui dice che appesi

si tengono e terra e mare e tutto; e questo essere come il nodo che ogni cosa tiene congiunta, e perciò non potersi ne passare, ne navigare oltre di quello. Questo, che è simile à polmone, dice d'averlo veduto egli stesso, il resto saperlo sol per udita. Ciò narra Pitea, e com'egli di là ritornando costeggiò tutto il littorale d'Europa da Gade al Tanai. Dice Polibio che anche questo è incredibile, che un uom privato e povero abbia per mare o per terra percorso un sì gran tratto. Eratostene poi dubitando se a ciò dovesse prestar fede, tuttavia gli credette in quel che narra della Bretagna e di Gade e dell'Iberia. Ma dice Polibio che meglio sarebbe credere a quel di Messene (Evemero), che a costui; poichè quegli narra d'essere andato per nave in un solo paese, cioè nella Panchea, e questi d'essere ito agli ultimi confini del mondo e d'aver visitata tutta quanta l'Europa settentrionale, il che nessuno crederebbe se anche Mercurio il raccontasso: Eratostene poi, che dà ad Evemoro il titolo di Bergeo, crede a Pitea quando nemmen Dicearco gli crede. (E queste parole: quando nemmen Dicearco gli crede, sono ridicole, come se si dovesse pigliar per regola costui, il quale Polibio appunta di tanti errori. E quanta ignoranza fosse in Eratostene delle cose occidentali e settentrionali d'Europa già per noi si è detto. Ma egli e Dicearco meritano scusa, come quelli che non videro quei luoghi. Al contrario chi mai scuserebbe Polibio e Posidonio?) E Polibio è pur quegli che dà taccia di volgari alle asserzioni di lui intorno alle distanze di quei uoghi e di altri molti; ma neppure in quello di cui li rimprovera ei dice meglio di loro.

VI. Infatti dicendo Dicearco che dal Peloponneso alle Colonne di Ercole vi ha diceimila stadii, e più ancora dall'imboccatura dell'Adriatico alla più interna sua parte, ed affermando che tremila stadii vi sono dal Peloponneso allo stretto di Messina andando verso le Colonne, e gli altri settemila si contano dallo stretto alle Colonne, Polibio dice ch'egli tralascia di cercare se i tremila realmente vi siano, o no; ma che i settemila non vi sono

punto, nè ove si misuri il littorale, nè ove si tiri una linea per mezzo il mare; poichè il littorale somiglia, più che ad altro, ad un angolo oltuso, che s'appoggia allo stretto e alle Colonne, e per vertice ha Narbona, sicchè viene a formare un triangolo, che ha per base la retta tirata in mezzo al mare, e per lati quelli che formano l'angolo sovra descritto, dei quali quello che corre dallo stretto a Narbona è di undicimila ducento e più stadji, e l'altro ne è poco meno che di ottomila. E la maggiore distanza dall'Europa alla Libia, ove si pigli dal mar Tirreno, dice che si afferma essere di non più che tremila stadii, di meno, ove si pigli dal mar di Sardegha. Ma sia pure, egli soggiunge, di tremila. Da questi si tolgano prima duemila stadii, che tanto s'interna il golfo che è presso Narbona, e siano il cateto dal vertice abbassate sopra la base del triangolo attuso. È chiaro, egli dice, anche colle misure usate da' fanciulli, che tutto il littorale che è dallo stretto alle Colonne supera circa di cinquecento stadii la linea retta tirata pel mare. Che se di nuovo si aggiungano i tremila che seno dal Peloponneso allo stretto, tutti insieme gli stadii saranno, anche per linea retta, più che il doppio di quello che afferma Dicearco. Ed oltre a questi, egli dice, bisognerebbe ancora. secondo lui, aggiungere quelli che si contano per giungere fino alla più interna parte dell'Adriatico. Ma. o caro Polibio, potrebbe dirgli alcuno, come mai perge una potente confutazione di questa tua menzogna la prova che si trae dalle cose stesse che tu dicesti, cioè che dal Peloponneso a Leucade vi ha stadii settecento, di là a Corcira altrettanto, e altrettanto pure di là ai monti Ceraunii, e a mano destra venendo alla Japigia, dai monti Ceraunii poi all'Illirio è il littorale di duemila cento e cinquanta stadii! Così è falso egualmente e quel che disse Dicearco, dalle stretto alle Colonne esservi settemila stadii, e quel che tu credi di aver dimostrato. Imperocchè i più affermano che la linea traverso il mare sia di stadii dodicimila. (STRAB., Geogr., lib. II, p. 404 e seg.). PAMAZION

ROMA.

E come mai potrebbe non parere a buon diritto ch'egli abbia superato nelle sciocchezze Antiane il Bergeo, o che a qualunque degli avvenire abbia tolta la speranza di andargli innanzi? (Estr. Val.)...

VII. Quindi egli rettifica quel che dice Eratostene, ora migliorandole ed ora peggiorando; poiche dicendo quegli che da Itaca a Corcira vi ha trecento stadii, egli sostiene che ve n'ha più di novecento, e ponendene l'altro novecento da Epidamno a Tessalonica, egli vuol che siano più di duemila. Dice l'uno che da Marsiglia alle Colonne son settemila, e da Pireno seimila; e l'altro men rettamente che son più di novemila da Marsiglia, e da Pirene un . po' meno di ottomila. E quegli più s'accosto al vero; poiche oggidì si afferma che, se uom tolga le irregolarità della via, non è maggiore di seimila stadii quanto a lunghezza tutta la Spagna da Pirene al suo fianco occidentale. Ma egli sostiene che lo stesso fiume Tago abbia una lunghezza di ottomila stadii dalle sorgenti alla foce, non già tenuto conto delle irregolarità (chè non sarebbe da geografo), ma in linea retta, quantunque le sorgenti del Tago siano distanti da Pirene più di mille stadii. Un'altra volta egli afferma a buon diritto che Eratestene non conosce le cose di Spagna, e che perciò intorno a questa regione dice cose che sono tra loro contradittorie, come quello che avendo detto che il littorale esterno di lei sino a Gade è abitato dai Galli (se pur quelli abitano le parti occidentali d'Europa sino a Gade), di questo poi si scorda nel descrivere il circuito di tutta la Spagna, e più non fa menzione de' Galli. Sostenendo quindi che per lunghezza l'Europa è minore che l'Africa e l'Asia prese insieme, non fa un giusto paragone, imperocchè egli dice che l'imboccatura che è presso le Colonne è volta all'occidente equinoziale, e il Tanai sen viene dall'oriente estivo. È minore adunque l'Europa che le altre due prese insieme di tutte quel tratte che è tra l'oriente estivo e l'equinoziale, chè tutto quel semicircolo settentrionale fino all'oriente equinoziale è occupato dall'Asia. (STRAB., loco cit.).

Sporgendesi l'Europa con molti promontorii, ei ragionò meglio intorno a loro che Eratostene, non tuttavia com'era d'uopo. Chè quegli dice che i promontorii sono tre, l'uno appartenente alle Colonne, sopra il quale si trova la Spagna, l'altro che è sullo stretto di Messina, e gli'sta sopra l'Italia, e il terzo quel che è presso a Malea, ed ha sopra di sè tutte le regioni poste fra l'Adriatico e l'Eusino e il Tanai. Questi dice lo stesso intorno ai due primi, pone per terzo quello vicino a Malea ed a Sunio, su cui posa la Grecia tutta e l'Illirio e parte di Tracia, per quarto quello che è presso il Chersoneso di Tracia, che tien sopra di sè il canale che è tra Sesto ed Abido dè posseduto dai Traci, per quinto poi quello che è al Bosforo Cimmerio e all'imboccatura della palude Mectide. (Ivi).

VIII. Polibio da Megalopoli nel trentesimoquarto delle sue storie, trattando della regione lusitana che è nelle Spagne, dice che vi son quercie ghiandifere nate nel fondo stesso del mare, del cui frutto cibandosi i tomi ingrassano. Sicchè non andrebbe errato chi dicesse che i tonni sono i porci del mare; imperocchè i tonni ingrassano per le ghiande non meno che i perci. (Ateneo, lib. VII, c. 44).

Dice Polibio che i flutti del mare portano questa ghianda fino alla spiaggia latina; se pure, egli soggiunge, non ne produce anche la Sardegna, che le è più vicina. (STARB., lib. III, p. 145).

Polibio da Megalopoli, descrivendo nel trentesimo-

quarto delle sue storie la felicità della Lusitania (è questo un paese dell'Iberia o della Spagna, come oggidì la chiamano i Romani), dice che ivi per la buona temperanza dell'aria molto generativi sono gli animali e gli uomini, e i frutti di quella regione mai non si guastano; che ivi le rose e le viole bianche e gli asparagi non mancano se non tre mesi dell'anno, i cibi di mare e per la copia e per la bontà e per la bellezza son molto diversi da quelli che nascono nelle nostre marine. Ivi un sielo di orzo (un medinno) vale una dramma, e un siclo di frumento nove oboli alessandrini, e un'anfora di vino si ha per una dramma. Un capretto comunale e una lepre costano un obolo, tre o quattro oboli un agnello, un porco grasso del peso di cento mine cinque dramme, una pecora due, Fichi del peso di un talento si comprano con tre oboli, con cinque dramme un vitello, con dieci un bue da mettere al giogo. Le carni poi di selvaggina non han quasi alcun valore; ma si danno per giunta e buona grazia, quando si vendon le altre. (ATENEO, lib. VIII in princ.).

## Della Spagna.

IX. Coloro che abitano la Betica si chiamano Turdetani e Turduli, che da altri si tengono per uno stesso popolo, da altri per due popoli diversi. Tra questi è Polibio, che dice i Turdetani confinare a tramontana coi Turduli... Per la buona condizione del paese di dolco indole sono i Turdetani e inciviliti, come pure i Celti per la vicinanza e parentela che hanno con loro, como dice Polibio. (Strabe, lib. III, p. 439 e 151).

Anche Dicearco ed Eratéstene e Polibio e i più fra i Greci dicono che le Colonne sono vicine allo stretto. (Ivi, pag. 470).

Narra Polibio che a Gade nel tempio di Ercole v'ha

una fonte, alla cui acqua si scende per pochi scalini ed è potabile. Questa in occasione del flusso e riflusso del mare mostra un effetto intieramente contrario, chè nel crescer del mare sparisce, e nello scemare di quello si riempie di nuovo. E ne assegna per cagione che lo spirito che viene dal profondo a percoudere nella superficie della terra, trovando questa coperta dalle acque pel flusso del mare, ed essendole tolle le sue natural uscite, so ne ritorna enfro, chiude i passaggi delle fonti e fa cessar l'acqua. Seopertasi poi nuovamente la terra, ripiglia-il suo diritto cammino e libera le vene della fonte, che scaturisce abbondante. (Ivi, pag. 472).

Polibio, facendo menzione delle miniere di argento che sono presso Cartagine Nuova, dice che sono grandi assai, poste a venti stadii dalla città, ed occupano in giro quattrocento stadii, e che in esse lavorano quarantamila uomini, che dauno al popolo romano una rendita di venticinque mila dramme al giorno. Non riferisco tutto quel ch'egli dice intorno a quel lavorio, che è cosa lunga. Quanto alla zolla che trae con sà l'argento, egli dice che la sbattono e. la tengono sospesa in crivelli entro dell'acqua, e i sedimenti si shatton di nuovo, e quindi colati col far passar loro sopra nuovamente l'acqua, si tornano a sbattere. Il quinto sedimento si fa sciogliere al fuoco, e, liquefattosi il piombo, ne traggon fuori purificato l'argento. [Ivi, pag. 447 e seg.).

Polibio dice che e l'Ana e il Beti hanno le loro sorgenti nella Celtiberia e son fra loro discosti novecento stadii. (Ivi, pag. 448).

Polibio, discorrendo delle genti e de' paesi de' Vaccei e de' Celtiberi, parla, tra l'altre città, di Segesamo ed Intercatia. (Ivi, pag. 452).

## Di un re spagnuolo.

Tale suppone Polibio che fosse e per l'apparato e per lo splendor suo la casa d'un certo re spagnuolo, ch'egli dice aver emulato le delizie de' Feaci, salvo che in mezzo alla casa vi erano vasi d'argento e d'oro pieni di vino fatto coll'orzo. (Arento, lib. I, c. 14).

## Della Gallia.

X. Polibio nel trentesimoquarto delle sue storie dico che da Pirene sino al fiume Narbone v'è una pianura, per la quale correno i fiumi lleberni e Roscinio, che bargnano le città loro omonime, 'abitate da' Celti. In questa pianura egli dice che si pigliano i pesci scavando. Leggero è il terreno e coperto naturalmente di molta gramigna. Sotto di questo essendo la terra sabbiosa fino alla profondità di due o tre cubiti, vi scorre sotto l'acqua di quei fiumi, che entru'il suolo si svia, colla quale, nel diffondersi ch'ella fa sotterra, avanzandosi i pesci per brama di cibarsi (chè molto amano le radici di quella gramigna), fanno che tutta la pianura sia piena di pesci sotterranei, che si pigliano scavando (Aresso, 11b. VIII, c. 2).

Intorno alle Bocche del Rodano Polibio taccia di errore Timeo, dicendo che due son esse, e non cinque, (STRAB., lib. IV, pag. 489).

Al Ligeri sbocca tra i Pictoni e i Namneti. Vi era prima su quel fiume l'emporio di Corbilona, della quale fa cenno Polibio ricordando le favole che spacciò Pitea intorno ad essa, e dice come nessuno de Marsigliesi, cho si erano uniti a Scipione, e miuno di quei di Narbona e di Corbilona, interrogati da Scipione intorno alla Bretagna, abbia detto cosa alcuna degna di essere ricordata; quan-

tunque fossero quelle tre le migliori città che ivi erano. E Pitea osò spacciare siffatte menzogne. (Ivi, pag. 190).

#### Dell'alce.

Polibio dice che nelle Alpi nasce un animale di particolle e nel peli, per cui più s'accosta al cinghiale. Sotto il mento ha un'escrescenza lunga un palmo, pelosa alla punta, della grossezza che è la coda di ua puledro. (Ivi, pag. 207 e seguenti).

Dice Polibio che ancora a' suoi tempi presso Aquileia, nel peese dei Taurisci Norici, si trovava oro in tale abbondenza, che chi avesse scavata. Al superficie della terra non più di due piedi tosto ne traeva oro. E dove lo scavo era più profondo non oltrepassava i quindici piedi. L'oro che se no ritraeva era puro, della grossezza d'una fava, o d'un lupino, e solo si dovea cuocere un ottavo, e a quello che abbisognava di maggior cottura tornava questa molto utile. Essendosi posti gl'Italiani a lavorarvi insieme coi Barbari, dopo due mesi l'oro perdette un terzo del suo pregio in tutta Italia. Accortisene i Taurisci, ne vollero il monepolio, cacciando quelli che vi lavoravan con loro. (vi, piez. 298)."

Il medesimo, parlando della grandezza e dell'altezza delle Alpi, loro-paragona i più alti monti della Grecia, il Taigeto, il Liceo, il Pefnaso, l'Olimpo, il Pelio e l'Ossa, e quei della Tracla, l'Emo, il Rodope e il Dunace. E dice che ciascun di questi poco manca che passare si possa in un giorno da un viaggiatore spedito e girarsi intorno in un medesimo tempo. Ma fo Alpi nessuno le passerebbe neppure dopo cinque giorni, e la lunghezza loro ò di duemila ducento stadii pigliandole ove vengono a toccar la pianura. E quettro soli passaggi esti nomina, fra i Liguri

vicino al mar Tirreno, pel paese dei Taurini, ove passò Annibale, e pei Salassi. Il quarto è quello che è nel paese de' Reti; e tutti sono scoscesi. E dice che tra quei monti vi son molti laghi, e tre di loro son più grandi, de' quali il Benaco è lungo cinquecento stadii, largo centocirquanta, ed ivi è il fiume Mincio. Poscia è il Verbano, che ha quattrocento stadii di lunghezza, e per larghezza è minore del primo di trenta stadii, e ne esce il fiume Ticino. Terzo è il Lario, lungo circa trecento stadii, largo trenta, e un grao fiume ne esce, che è l'Adda. Tutti questi fiumi sboccano nel Po. [tvi, pag. 208].

#### Dell'Italia.

XI. Dice Polibio che in Capua si fa un vino eccellente, che chiameno vino di labrusca, con cui nessun altro può essere paragonato. (ÀTENBO, lib. I, c. 24).

Dice Polibio che il viaggio per terra lungo il littorale dalla Japigia allo stretto di Messina è di tremila stadii, per mare di cinquecento. (Strab., lib. V, pag. 214).

La più gran lunghezza del paese dei Tirreni dicono che sia pel littorale da Luni fino ad Ostia, di duemila e cinquecento stadii. Ma Polibio dice che in tutto non sono mille quattrocento e trenta. (Ivi, pag. 222).

Etale, isola dei Tirreni... Polibio nel trentesimoquarto dice che a Lenno si dava il nome di Etalea.

Chiamano Cratere il golfo che dal promontorio Miseno va a quel di Minerva, chiuso in mezzo a quei due capi. Sopra quella marina è posta la Campania, la più fertile pianura che si conosca... Antigoo dice che quella regione fu abitatá dagli Opici, i quali furono eziandio chiamati Ausoni. Ma Polibio mostra di tenerli per due genti diverse; poiche afferma che gli Opici e gli Ausoni abitano quel paese che è intorno al Cratere. (STRABORE, lib. V, pag. 242).

Polibio dice che dalla Japigia si prescro a contare le miglia, e sono cinquecento sessantadue per giungere fino alla città di Sila (Spina?) e di la ad Aquileia cento settantotto. (Strabous, lib. VI, pag. 285).

Dopo questi è il Lacinio, santuario di Giunone, ricco un tempo e pieno di molte offerte. I tragitti non sono indicati con precisione, salvo che Polibio vuol che siano duemila e trecento stadii dallo stretto al Lacinio. E di là il tragitto al Capo Japigio è di settecento. [Uvi, pag. 261).

Polibio dei tre crateri (che sono nell'isola di Vulcano) dice che uno in parte è rovinato, e ancor rimangono gli altri, e il maggiore ha un orifizio della circonferenza di cinque stadii, e insensibilmente stringesi a segno di avere un diametro di cinquanta piedi, e la sua altezza sopra il mare è di uno stadio, sicchè il mare vi si vede quando l'aria è tranquilla. ... E quando sta per soffiare il vento di mezzod), dice che l'isola resta circondata di una nebbia caliginosa, sicchè più non si vede nemmen la Sicilia; quando poi soira la tramontana dalla cima del detto cratere sollevansi in alto fiamme purissime, e fuori ne escono maggiori gli scoppii. Se domina zefiro succede qualche cosa che tiene il mezzo fra loro. Gli altri crateri son di forma uguale, ma non hanno così forti eruzioni. Dalla differenza dei mugghii, e dal luogo ende cominciano le eruzioni e le fiamme ed il fumo, pronosticano qual sia il vento che fra tre giorni deve soffiare. Dice che per fermo quando in Lipari non vi è vento alcuni pre-

sagiscono il terremoto, e non s'ingannano. Dal che appare che non invano Omero affermò ciò che si crede aver egli affermato specialmente favoleggiando, ma bensì il fece per significare il vero in modo enigmatico, la dove dice che Eolo era il distributore de' venti. (Ivi. pag. 276).

## Di Tracia, Macedonta e Grecia.

XII. È verso il Ponto il monte Eme, il più grande e il più alto dei monti di quella regione, il quale divide per mezzo la Tracia. Dice l'olibio che da questo monte si vedono tutti e due i mari, e non dice il vero, chè dall'Adriatice la distanza è grande, e molte son le cose che ne tolgon la vista. (STRAB., lib. VII, pag. 313).

Per andare da Apollonia in Macedonia vi ha la via Egnazia verso levante, divisa per miglia segnate con colonne sino a Cipsele e al fiume Ebro; ed è di miglia cinquecento trentacinque. Contando, come fanno i più, per ogni miglio etto stadii, avrai stadii quattromila ducento e ottanta. Se poi, come Polibio, aggiungi agli otto stadii due pletri, che è il terzo dello stadio, devi aggiungere altri cento settantotto stadii, che è il terzo del numero delle miglia. A cagione dell'uguale distanza succede che s'incontrino sulla medesima via e quelli che movono da Apollonia e quelli che da Epidamno. E tutta la via chiamasi Egnazia, La prima parte di lei dicesi quella che passa sopra il Candevia, monte dell'Illirio, per la città di Licnidio e per Pilone, luogo che sulla via segna i confini dell'Illirio e della Macedonia. Quindi va oltre Barnunte per Eraclea e Lincesti e gli Eordi ed Edessa e Pella sino a Tessalonica. Le miglia di questa, dice Polibio, sono ducento sessantasette, (Ivi. pag. 322).

Il perimetro del Peloponneso, non tenendo conto dei

golfi, è di quattromila stadii, secondo Polibio. (Lib. VIII, pag. 335).

Dicendo Polibio che da Malea andando verso settentrione fino all'Istro la distanza è di diceimila stadii, Artemidoro il rettifica non senza ragione; poichè da quello ch'egli dice risulterebbe che è di seimila cinquecento. E la cagione si è questa, che Polibio non misura la via più breve, ma quella che per avventura fu tenuta da qualche capitano. (Ivi, pag. 389).

XIII. Da questi luoghi (dat fiume Eufrate e da Tomisa città di Sofena) per andare in linea retta sino all'India pongono la stessa distanza Artemidoro ed Eratostene. Ed anche Polibio dice che rispetto a quei luoghi si deve a quest'ultimo prestar fede. Comincia dai Samesati di Comagena, la quale è locata sulla via vicino a Zeugma. E per andare a Samosata dai monti della Cappadocia, quelli che sono intorno a Tomisa dopo aver passato il Tauro, dice che vi sono stadii quattrocento cinquanta: (Strar, lib. XIV, pag. 663).

XIV. E Polibio essendo andato in quella città (Alessandria), abbomina la condizione in cui essa era allora. È dice che tre razze d'uomini abitano la città, l'egizia o indigena, flera e civile, quella de' mercenarii, numerosa e pronta ai tumulti; poichè per antica usanza mantehevano stranieri che portassero le armi, i quali avevano appreso più a comandare che ad essere comandati, per la dappocaggine dei re. La terza razza era di Alessandrini, non del tutto inciviliti, per le-medesime cagioni; ma tutavia meglio di quelli; poichè, quantunque misti, pur erano di origine greca e si ricordavano delle comuni costumanzo de', Greci. Má gran parte di questa razza d'uomini era perita ai tempi di Evergelo Fiscone, sotto

il quale Polibio venne in Alessandria, Imperocche Fiscone, travagliato dalle sommosse, più volte mando contro la moltitudine i soldati e ne fece macello. Tale essendo la condizione di quella città, dice Polibio, rimaneva pur sémpre vero ciò che disse il poeta:

Lunga e molesta via l'ire in Egitto.

## AVANZI DEL LIBRO TRENTESIMOQUINTO.

#### OMMARIO

#### Guerra celtiberica.

Guerra di fuoco contra i Celtiberi (& I.) - Marcello in Ispagna - Ambascieria dei Belli e dei Titti - Discorso degli alleati - Ambascieria degli Aravaci - Loro discorso (8 II.) - Il senato diffida del valor di Marcello - Consolato di A. Postumio, L. Licinio Lucullo (§ III.) -La gioventù romana paventa la guerra - Scipione si offre volontario ai pericoli (§ IV.) - Suo duello con uno Spagnuolo (§ V.)

## Liberazione degli esuli achei.

Betto di Catone intorno agli Achei - Il senato pone in libertà gli esuli achei (2 VI.)

Guerra celtiberica. - Carattere di quella guerra.

I. La guerra di fuoco si è quella che i Remani fecero eoi Celtiberi; poich'ell'ebbe una maravigliosa indole particolare e nessuno intervallo tra una battaglia ed un'altra. Le guerre contre la Grecia e quelle contre l'Asia furono per lo più decise in una sola giornata, e raramente fu d'uopo d'una seconda, e le battaglie stesse erano decise in un sol punto, nel primo assalire ed impegnarsi di tutte le forze. Ma in questa guerra succedettero le cose in modo contrario a quel che finora si disse; chè alla battaglia poneva termine il più delle volte la notte, non volendo gli uomini nè ceder d'animo, nè dar riposo ai corpi loro Vol. 1X - Polibio 3

per la stanchezza; ma di nuovo incominciavano quasi mutando parere e pentendosi di quel che inuanzi avean fatto. A gran fatica poi l'inverno faceva cessare per intero la guerra e la continuazione dei fatti d'arme. Insomma chi volesse immaginarsi una guerra di fuoco non potrebbe pensarne, altra che questa. (Presso Suida in Ιθύρνος πόλεμος).

## Ambascierie degli Spagnuoli.

II. Poiche i Celtiberi, fatta tregua con M. Claudio, capitan dei Romani, ebbero mandati ambasciadori a Roma, se ne stavano quieti aspettando la deliberazione del senato. E Marco, movendo le armi contro i Lusitani e pigliando a viva forza la città di Nercobrica, pose a Cordova i quartieri d'inverno. Degli ambasciadori venuti a Roma que' de' Belli e de' Titti, popoli favorevoli ai Romani, furono tutti accolti nella città; e a quelli degli Aravaci si diede ordine che piantassero le loro tende oltre il Tevere finchè il senato non avesse deciso ogni cosa. poichè eran nemici. Venuto il tempo d'essere introdotti. il pretore fece prima di tutto entrare gli alleati, ciascuno secondo la città cui apparteneva, i quali, benche barbari, fecero il loro discorso, e cercarono di esaminare accuratamente ogni dissensione loro, dimostrando come, se non si componessero le differenze nè si punissero in modo conveniente coloro che avevano mossa la guerra, appena che gli eserciti romani se ne fossero partiti dalla Spagna, subito quelli si sarebbero mossi contro di loro per castigarli, come Iraditori; imperocchè non tarderanno punto a dar principio a nuove cose, se della prima colpa non avran pagato la pena, e renderanno pronti a tentar novità týtti gli altri Spagnuoli, quando si saran mostrati capaci di resistere ai Romani. Perciò domandavano o che gli eserciti rimanessero nella Spagna, e colà passasse ogni anno un console per assicurare gli alleati e porre un freno alle ingiurie degli Aravaci, oppure, so volevano ritirare le loro forze, dessero un esempio col

punire le predette colpe, affinchè nessuno più osasse fare il simigliante. Queste è altre siffatte cose dette furono dagli ambasciadori dei Belli e dei Titti, alleati dei Romani. Quindi introdussero quelli de' nemici. E gli Aravaci essendosi presentati, in apparenza parlarono in modo umile e dimesso, ma con proposito, come apparve, nè conveniente alle parole, nè tale che vincere si lasciasse; imperocchè più volte accennavano, come oscure siano le vicende della fortuna, e, mettendo in dubbio l'esito delle passate battaglie, in futto lasciavano trasparire ch'essi ne erano usciti con maggior gloria. Conchiudevano, che se aveano da sopportare per l'error loro alcuna cosa sotto nome di castigo, erano pronti a riceverlo; ma che, compiuto quanto loro s'imponeva, chiedevano di essere rimessi in quelle condizioni, delle quali convenuto s'era tra loro e il senato, quand'era console-Tiberio.

III. I senatori, udita l'una e l'altra parte, fecero entrare gli ambasciadori mandati da Marcello, e vedendo che anch'essi propendevano allo scioglimento della guerra. e che il capitano cel parer suo più si accostava ai nemici che agli alleati, diedero a questi per risposta e agli Aravaci, che in Ispagna agli uni e agli altri manifesterebbo Marcello la volonta del senato. Ma i senatori, pensando che gli alleati avessero detto cose vere e profittevoli alla repubblica, e gli Aravaci soverchiamente insuperbissero, e il capitano in cuor suo temesse la guerra, diedero ordine in secreto agli ambasciadori di lui, che coraggiosamente si continuassero le ostilità in modo degno della patria. E poichè volevano che si preseguisse la guerra, prima di tutto, non avendo fiducia in Marcello, deliberarono di mandar nella Spagna un altro capitano, poichègià per avventura i consoli-erano entrati in carica e pigliato avevano in mano il potere, Aulo Postumio e Lucio-Licinio Lucullo. Poscia si rivolsero a fare gli apparecchi con ardore ed in copia, pensando che con quella impresa si porrebbero in assetto le cose di Spagna; poichè, vinti i nemici, congetturavano che tutti avrebbero fatto

quanto lor s'imponeva; che se invece si fossero ritratti indietro allora per tema, non-gli Aravaci soltanto ripreso avrebbero animo, ma pur gli altri tutti.

IV. Quanto maggiore si fu l'ardore con cui il senato aveva disposta la guerra, tanto più contrarie all'aspettazione successero le cose; poichè avendo Quinto, che l'anno innanzi aveva capitanato l'esercito nella Spagna, e quelli che avevano guerreggiato con lui, annunziato a Roma e le continue battaglie e la moltitudine dei morti e il coraggio de' Celtiberi, e mostrando palesemente Marcello di temer quella guerra, furono i giovani presi da sì strano spavento, che i vecchi non si ricordavano d'aver mai veduto il somigliante. E l'avvilimento giunse a tal segno, che non si presentarono ai magistrati tanti tribuni quanti eran necessarii e lasciavansi vuoti i posti; mentre prima solevansi presentare in molto maggior numero di quel che fosse richiesto; nè ubbidivano alla chiamata i legati che per indotta de' consoli dovevano accompagnare i capitani nella spedizione, e, quel che è più, i giovani ricusavano di dare il nome loro, e mettevano innanzi tali pretesti, che dire era vergogna, sconveniente il verificare, il troncare impossibile. In fine, trovandosi e il senato e i magistrati in grave difficoltà di sapere qual fine avrebbe la svergognatezza de' giovani, chè tal parola per le cose accadute furono costretti ad usare, Publio Cornelio Africano, giovane ancora, e creduto consigliatore della guerra, che per la sua bonta e temperanza di costumi era da tutti stimato, ma non ancor celebre per valore, veduto il dubitar del senato, si levò in piedi e disse che ben potevano i consoli mandar lui o tribuno o legato nella Spagna; chè all'una e all'altra cosa egli era pronto egualmente; benchè, diceva, rispetto a lui l'andata in Macedonia fosse nel tempo stesso e più sicura e... (poichè egli era accaduto allora che i Macedoni chiamassero nominatamente Scipione a mettere un termine alle discordie loro) ma le occorrenze della repubblica urgevano di più e attiravano in Ispagna tutti coloro che erano desiderosi di vera gloria. A tutti parve

strano questo discorso, avuto rispetto all'età di lui e alla circospezione altre volte mostrata; onde ne venne che tutti subito gli fureno intorno ammirando e più ancora i di seguenti; poichè quelli che prima temevano, paventando il biasimo che loro sarebbe venuto dal paragone con lui, altri si offersero-volontarii per accompaguare come legati i capitani, altri si accostavano ai registri della milizia a frotte e a compagnie.

V. Nacque desiderio in Scipione e stette egli in forse se doveva affrontarsi e venire a singolare battaglia col Barbaro. (Suida in Ένέπεσε).

Il cavallo di Scipione fu da una ferita ridotto a tale di più non potergli servire; ma non eragli ancora intieramente mancato sotto. Perciò Scipione ritto in piedi si gittò a terra. (Suida in 'Arrozga/urfara').

Esuli achei posti in libertà dal senato romano.

VI. Interpellato per suggestion di Polibio da Scipione intorno ai fuorusciti di Acaia, poichè se n'era fatto un gran discorrere in senato, volendo altri conceder loro il ritorno, ed altri opponendosi, si alzò Catone e disse: « Come se noi avessimo nulla da fare stiam qui seduti l'intero giorno a ricercare se alcuni vecchi di Grecia debbano essere portati alla sepoltura dai nostri becchini, o da quelli di Acaia». Essendosi decretato ch'ei ritornassero, Polibio co'suoi lasciò passare pochi giorni, e poi procurò d'essere nuovamente introdotto in senato a chiedere se i fuorusciti avrebbero ricuperato quei gradi, di cui prima godevano in Acaia, e tentava di scoprire innanzi il parere di Catone. Ma questi sorridendo disso che Polibio, come Ulisse, voleva di nuovo entrare nella caverna del Ciclope a pigliarvi il berretto e la cintura, che vi aveva dimenticato. (PLUTARCO in Catone Maggiore, pag. 341. e negli Apoftemmi, pag. 199).



## AVANZI DEL LIBBO TRENTESIMOSESTO.

#### SOMMARIO.

#### Terra guerra punica

Modo temto da Politio nel riferire i discorsi e i colloquii degli uomini politici (§ 1. a.) — I Romani accesano uno specioso pretesto di mover guerra ai Cartaginesi (§ I. b.) — Comincipmenti della terza guerra punica — Gli Uticesi s'arrendono ai Romani — Ambasciadori dei Cartaginesi a Roma — Si danno in balla de Romani (§ 1.) — Che cesa voglia dire darsi in balla de Romani — Il senato rispondee agli ambasciadori cartaginesi — Eli Ornano a Cartagine (§ II.) — Prazion, di Magone — 1 Cartaginesi quandano gli statichi — Q. Fabio Massimo pretore in Sicilitia (§ III.) — I Romani al (II.) (ii.e. — Grandi riccletzae di Cartagine (§ IV.) — Stapere è furore dei Cartaginesi, udita la risposta del Romani (§ V.) — Virtiù di Scipione in Africa — Detto di Lui — Detto di Catone intorno a Scipione (§ VI.)

Principii della terza guerra punica. — Uso delle concioni nella storia.

I. a. Forse alcuni cercheranno perchè noi non usiamo, per mettere le diverse opinioni a contrasto, riferire i discorsi pronunziati dell'una parte e dall'altra, tale argomento avendo noi pigliato a trattere e siffatta opera a comporre; mentre pur il fanno i più degli scrittori, nell'una e nell'altra parte collocando i discorsi che le appartengono. Che io non abbia in dispregio una tal parte della storia in molti luoghi della mia narrazione l'ho fatto manifesto riferendo le parlate e gli abboccamenti degli

uomini che pigliarono parte agli affari; ed ora metterò in chiaro perche io proferisca di non far ciò ogni volta che il destro se ne porge. Egli è difficilo invero il ritro-vare un argomento più sptendido di questo e più ricca materia apparecchiata e alcuno più acconcio di me a trarne partito; ma siccome io credo che ad uom politico non si conviene ad ogni deliberazione che gli sia proposta l'apparecchiarsi ad aringare e il far uso di lunghe parole, ma sempre quello soltanto adoperar egli deve che

più sone accomodate alla cosa di cui si tratta, così non si addice agli storici il declamare innanzi agli uditori loro e far mostra della loro facoltà oratoria, ma sì il rischiarare con molta cura, per quanto è possibile, quello che veramente fu detto, e di questo ciò che torna più opportuno e di pratica applicazione, (Framm. catic.).

I. b. Questa cosa essendo già da gran tempo fissa nell'opinione di tutti, aspettavano un'occasione conveniente e un bel prelesto per farla aggradire a quei di fuori, chè i Români, bene avvisando, di ciò si davano molto pensiero. Infatti, al dire di Demetrio, l'opinione che una guerra siasi incominiciata giustamente ne fa maggiori le vittorie e men rovinosi gli sfavorevoli successi; il contrario avviene quand'essa è creduta nè decorosa nò buona. E perciò allora non accordandosi nel giudizio, che quei di fuori ne avrebbero fatto, per alquanto tempo si astennero da cotal cuerra. (Id.).

. Fatti de' Cartaginesi dopo la resa di Utica.

I. Dopo avere i Cartaginesi a lungo deliberato qual partito pigliar si doveva rispetto alla risposta avuta dai Romani, e il divisamento loro essendo stato troncato a mezzo dagli Uticesi, che della città loro avevan fatto dedizione ai Romani, in gravo imbarezzo si ritrovavano. Imporocchè mostrandosi loro una sola speranza, quella di seendere a dare piena balla di sè ai Romani e così

renderseli del tutto benevoli, non avendo essi mai anche nelle più grandi occorrenze, e quando fureno sconfitti e quando ebbero i nemici intorno alle mura, posta la patria loro in mano altrui, anche di questo partito sperar non potevano alcun frutto, prevenuti com'erano stati dagli Uticesi; chè nuovo ed inaspettato non apparirebbe ai Romani il loro operare, se lo stesso ei facessero, che già dai predetti erasi fatto. Ma poichè sol rimaneva loro la scelta fra diversi mali, o l'intraprendere generosamente la guerra, o il mettersi in altrui potere, facendosi nel senato secretamente molti e varii discorsi, elessero anibasciadori con pieni peteri, e questi inviarono, loro ordinando, avuto riguardo al presente loro stato, di far quanto credessero più tornasse utile alla patria. Erano gli ambasciadori Giscone soprannominato Stritano, Amilla, Misde, Gillica e Magone. Vennero questi ambasciadori cartaginesi a Roma, e trovando che la guerra già erasi decretata, e già partivano i capitani coll'esercito, le cose non concedendo loro di altro deliberare, fecero la loro dedizione.

II. Della dedizione abbiam noi fatto parola già innanzi : ma è necessario che ora per sommi capi si ricordi il già detto. Quelli che mettono sè in balla de' Romani concedono loro in primo luogo il proprio paese e le città che si trovano in esso, ed insieme gli uomini e le donne, che son nel paese e nelle città; parimente i fiumic i perti, gli edifizii sacri e i sepolcri, a tal segno insomma che i Romani diventano padroni di tutto e nulla più rimane affatto a quelli che fecero la loro dedizione. Proposti essendosi tali patti dai Cartaginesi, e poce dope essendo stati chiamati in senato, il pretore fece loro palese la volontà di quello, la quale erá, che, avendo essi pigliato il miglior partito, concedeva loro il senate la libertà e le leggi loro ed inoltre tutto il territorio, e la possessione d'ogn'altra loro cosa e pubblica e privata. I Cartaginesi ciò udendo si rallegrarono, pensando che, ridotti com'eran essi a sceglier fra i mali, li avesse il. senato trattati assai bene permettendo loro ciò che più

era necessario e importante. Dopo questo avendo il pretore dichiarato che ciò tutto essi otterrebbero quando avessero mandato fra trenta giorni a Lilibeo trecento ostaggi presi tra i figlinoli dei membri del senato e del consiglio de' seniori, e ubbidito agli ordini dati loro dai consoli, cominciarono alquanto a dubitare quali cose mai vorrebbero loro i consoli imporre; ma tuttavia senz'indugio si mossero per annunziare con sollecitudine alla patria loro ciò che era accaduto. Tornati a Cartagine riferirono ai Ioro cittadini partitamente ogni cosa, e quelli, avendo udito, furono di parere che nelle altre cose ben consigliati si fossero gli ambasciadori; ma il non essersi fatto parola della città li metteva in gran pensiero e in molta incertezza.

III. In quella occorrenza 'dicono' che Magone il Bruzziese abbia parlato da uom generoso e pratico; imperocchè, come ben appariva, due furono le occasioni, egli disse, di deliberare intorno a loro ed alla patria: l'ona delle quali erasi già lasciata passare. Che ora, per Giove, non dovevano andar fantasticando che cosa sarebbero per ordinar loro i consoli, e perchè il senato non avesse fatta menzione alcuna della città loro; ma a questo pensar si doveva in quel punto che la dedizione si fece; fatta questa, era ben chiaro per essi che dovevano accettare ogni comando, se non fosse soverchiamente superbo e contro ogni aspettazion loro. Se no, allera avrebbero di nuovo deliberato a che dovessero piuttosto acconciarsi, o ad aver la guerra nel paese e soffrire tutti i mali ch'ella suol portare con sè, oppure, paventando il venir dei nemici, volontieri sobbarcarsi a quanto loro fosse imposto. Tutti poi, a cagione della imminente guerra o dell'incertezza di quanto aspettar si dovevano, essendo inclinati ad obbedire agli ordini avuti, si decise di mandare gli stafichi a Lilibeo. E tosto raccolti trecento giovani li inviarono con molti lamenti e lagrime, come quelli che mandavano chi un parente, chi un consanguineo, e quel che rendeva più dolorosa la scena erano le donne. Poiche giunsero colle navi a Lilibeo, furono con-



segnati incontanente dai consoli a Quinto Fabio Massimo, il quale per avventura era stato allora creato pretore di Sicilia. Ba lui fatti trasportare con sicurezza a Roma, ivi tutti furono chiusi insieme nell'arsenale dov'era la nave dai sedici ordini di remi.

IV. Quivi stando gli ostaggi, si condussero i capitani alla rocca d'Utica. Tali cose essendo ai Cartaginesi accadute, la città era sospesa e atterrita per l'ignoranza di quello che ancor l'aspettava. Tuttavia parve loro ben fatto il mandare ambasciadori a sapere dai consoli che si dovessero fare, e dichiarare che tutti erano apparecchiati a qualsiasi cosa lero s'imponesse. Venuti gli ambasciadori negli alloggiamenti romani e adunatosi il consiglio, esposero quanto loro era stato ordinato. Il più vecchio de' consoli lodando la propostá e la deliberazione loro, comandò che gli consegnassero le armi tutte di offesa e di difesa senza frode alcuna od inganno. Risposero gli ambasciadori che si farebbe ciò che loro era comandato, ma che li pregavano di voler considerare che cosa accadrebbe quand'essi ceduto avessero le armi, e i Romani, ricevutele, se ne fossero partiti. Tuttavia le consegnarono.

~ Si fece manifesto quanto di salmerie la città fosse ricca; poichè conseguarono più di dugentomila armi a' Romani e duemila catapulte. (Suida in Βάσταγμα).

V. Ne del tutto avevano cognizione alcuna di quello che lor doveva accadere; e dallo stesso aspetto degli ambasciadori congetturando, si lasciavano andare ad ogni genere di gemiti e di lamenti. (Lo stesso in 'Απλῶς, in 'Οτευζιενοι').

E tutti insieme alzando le grida, incontanente rimasero quasi istupiditi. È poi sparsa essendosi la notizia fra la moltitudine, lo stupore più non poteva aver luogo; ma gittavansi gli uni contro gli ambasciadori, come se fossero essi cagione dei loro mali, gli altri sopra gl'Italiani, in cui s'imbattevano, contro di quelli sfogando il loro furore: v'era pur chi correva alle porte della città. (Lo stesso in 'Aboyla').

# Imileone Famea, capitano della cavalleria cartaginese.

VI. Mirando Famea le sentinelle, quantunque non fosse privo d'animo, ricusò di venire ad abboccamento con Scipione; ed accostatosi una volta alle stazioni de Romani, posto fra sè e il nemico uno scosceso ciglione, per lungo tempo così sen tenne loniano. (Lo stesso in 'Αφυρς e Φαμέχι).

Le schiere dei Romani si erano ritirate sopra di un colle, e tutti manifestando il loro parere, Scipione disse che, siccome di cosa non pregiudicata ancora tenevan consiglio, più pensare dovevano a non patir danno che a recarne al nemico. (Lo stesso in  $\Sigma_{\eta/e}(x_0)$ .)

Non è da far meraviglia se con maggior cura narriamo le cose di Scipione, e ogni suo detto riferiam per minuto. (Lo stesso in Διαστολή).

Udendo Marco Porcio in Roma il gran valore di Scipione, disse:

Ha senno ei sol: vaganti ombre son gli altri.

(Lo stesso in 'Atroours).

## AVANZI DEL LIBRO TRENTESIMOSETTIMO.

#### SOMMARIO.

## Terza guerra punica e guerra contra Pseudo Filippo (o il falso Filippo).

Diversi guidzii degli uomini intorno all'intraprendere che facevano i Romani la terza guerra punica è quella contra Pseudo-Filippo — Giudizii raforevoit quanto alla guerra coi Carlegiaesi (g. 1. a.) — Giudizii contrarii (g. 1. b.). — Scuse tratte dalla necessità delle cose (g. 1. c.) — In Grecia i fatti di Pseudo-Filippo si tengono per maravigiiosi e sono appena creduti (g. 1. d.) — Musso, luogo nella Macedonia (g. 1.)

#### Polibio è chiamato a Lilibeo.

M. Manilio invita Polibio a venire dall'Aenia a Lilibeo (§ 1. e.) — Spiega. Polibio com'egli usi parlare di se (§ 1. f.)

### Cose d'Acaia.

Si totgon via le statue di Callicrate e si ripongono quelle di Licorta (§ 1. g.)

#### Del re Prusia.

Legati romani per metter pace tra Prusia e Nicomede (§ 1. h.) — Costumi e carattere di Prusia — Si era alienato gli animi de suoi sudditi (§ H.)

#### Di Massinissa.

Morte di Massinissa — Elogio di lui — Vigoria di corpo — Suol'figli — Suoi meriti verso l'agricoltura — Scipione ordina bene in Cirta ogni cosa — Viver semplice di Massinissa (§ III.) Scarsa popolazione della Grecia ai tempi di Polibio.

Cli uomini amano di riferire a Bio o alla fortuna le cose, di cui ignorano la cagione — Le cose, le cui cagioni si possono conoscere, non si deb-bono riferire agli Dei, come avvien quasi sempre. Scarsezza d'uomini in Grecia nell'età di Polibio — Non difficile il conoscer le cagioni di tal fatto e trovarne il rimedio — Il prodigioso destino de Macedoni vuol essere imputato ad ira divina (§ IV.)

Diversi giudizii intorno alla terza guerra contra i Cartaginesi e a quella contra Pseudo-Filippo.

I. a. Facevasi in Grecia un gran discorrere dei Cartaginesi, quando i Romani lì debellarono, e di Pseudo-Filippo, dei Cartaginesi prima e poi di Pseudo-Filippo. Rispetto ai Cartaginesi varie erano le opinioni e i giudizii. Altri lodavano i Romani con dire-che essi con prudenza e senso pratico si governavano in ciò che spetta al signoreggiare altrui; chè l'aver rinforzato il potere della patria loro col togliere di mezzo un terrore, che loro continuamente sovrastava, e una città che piti volto era venuta a gara di primato con loro, e venir poteva ancora quando l'occasione le si presentasse, era cosa da uomini assennati e che vedevan lontano.

I. b. Altri dicevano il contrario, affermando che non per questo motivo avevano i Romani fondata la loro supremazia; ma che a poco a poco s'incamminavano a quell'amore del comandare, che ebbero già gli Ateniesi e i Lacedemoni; e procedevano bensì più lentamente di loro, ma da quanto appariva giunti sarebbero al medesimo fine. Imperocchè dapprima avevano mossa guerra a tatti fino a tanto che non riuscirono superiori e i loro avversarii non obbero persuasi che bisognava.loro obbedire e fare quant'essi imponevano: ora poi avevano dato principio a mostrare scoperto il loro divisamento col distruggere dalle fondamenta il regno de' Macedoni, e il conducevano a termine per allora col partito che avevan pigliato contra i Cartaginesi; poichè, quantunque non

avessero questi nulla di grave commesso contro di loro, pure gravi e fiere deliberazioni si eran prese per essi, mentre tutto eran pronti a ricevere, e s'inducevano a fare quanto loro fosse comandato.

+1. c. Dicevano altri, che sommamente civile era la nazione romana, e questa era una lode tutta sua propria, e di questo gleriavansi i Romani, che per loro si governassero sinceramente e generosamente le guerre, non con assalti notturni, nè con agguati, riprovando ogni cosa che si facesse per inganno o con frode, e soli esponendosi agli scoperti pericoli, e affrontandoli, loro mostravansi pari. Ma ora contra i Cartaginesi tutto avevano governato con frode ed inganno, in poco spazio di tempo questo mostrando di volere e guello celando nell'animo finchè non ebbero tolto loro ogni speranza di aiuto da parte degli alleati. Questo era un operare più da chi voglia essere supremo signore d'ogni cosa, che da popolo civile e da Romani, e s'assomigliava, per parlar giusto, a nefanda opera e a perfidia. Vi erano anche di quelli, che dicevan l'opposto; imperocche se i Romani, prima che i Cartaginesi si fossero posti in loro balia, avessero così condotte le cose, in breve intervallo mostrando di voler una cosa e facendone un'altra, sarebbero giustamente appariti colpevoli di quanto sopra si è detto. Se poi avevano i Cartaginesi fatta facoltà ai Romani di pigliare intorno ad essi quella deliberazione, che più lor talentasse, e valendosi questi di tale facoltà avevano imposto quanto loro piaceva... l'avvenuto non era punto simile ad empietà nè a perfidia... chè empietà si dice il peccare contra gli Dei, o i genitori, od i morti perfidia il violare i giuramenti e le promesse fatte per iscritto... del che al presente non erano da accagionarsi i Romani, i quali non avevano peccato ne contra gli Dei, ne contra i genitori, ne contra i morti, ne violato i patti giurati; e per lo contrario accusavano di tal violazione i Cartaginesi, non essendosi quelli mai allontanati da quanto le leggi, le usanze loro e la ilibata fede ad essi imponeva; poichè accogliendo sotto il poter loro uomini che volontarii si davano, ed eran disposti a fare quanto ei volessero, e non facendo poi questi ciò che loro si comandava, erano stati condotti in tale necessità. Ciò dicevasi rispetto a' Rounani e a' Cartaginesi.

I. d. Intorno a Pseudo-Filippo pareva da principio neppure tollerabil cosa il discorrere. Ecco che piove giù dal ciclo in Macedonia un cotal Filippo per farsi beffe non solo dei Macedoni, ma ancer de' Romani, senz'alcun probabile mezzo di compiere la sua impresa, ben conosciuto essendo il vero Filippo, che in età quasi di diciott'anni era morto in Alba d'Italia due anni dopo la morte di Perseo. Ma dopo tre e quattro mesi sparsa essendosi la notizia che egli aveva vinto i Macedoni in campale giornata di là dallo Strimone nel paese degli Odomanti, ne cominciarono alcuni a discorrere, ma i più erano increduli al sommo. E non molto dopo essendosi di nuovo saputo che aveva superati in battaglia i Macedoni e dopo questo rimaneva signore dello Strimone e di tutta la Macedonia, e i Tessali mandato avendo nel medesimo tempo e lettere ed ambasciadori agli Achei per invitarli a porger loro aiuto contro ai pericoli, che loro sovrastavano, sembro l'accaduto cosa maravigliosa e contraria ad ogni aspettazione; nè appariva in quei fatti probabilità alcuna o ragionevolezza. Intorno a ciò così erano gli animi disposti. (Framm. vatie.):

Museo è un luogo vicino all'Olimpo nella Macedonia. Polibio nel trentesimesettimo: (STRF. Biz.).

### Il console M. Manilio fa venir Polibio dall'Acaia a Lilibeo.

'L. e. Essendo giunte nel Peloponneso agli Achei lettere da parte di Manilio, nelle quali si diceva ch'eglino avrebbero bene operato mandando con sollecitudine a Liliboo Polibio da Megalopoli, avendosi bisogno di lui per trattare de' pubblici affari, parve ben fatto agli Achei il mandarlo, conseguentemente alla lettera del consolo, E noi pure pensando che fosse per molte ragioni loro conveniente l'ubbidire ai Romani, ponendo ogni altra cosa da parte, ci mettemmo in mare al cominciar della state, e giunti a Corcira e trovatovi lettere venute ai Corciresi da parte dei consoli, in cui significavasi come i Cartaginesi già avessero consegnati gli ostaggi e fossero pronti ad obbedire intieramente, credemmo che fosse finita la guerra e più non si abbisognasse di noi, e rinavigammo nel Peloponneso. (Framm. vatic.).

I. f. Non è punto da far maraviglia se più volte facciam cenno di noi col nostro proprio nome, talvolta poi con le comunali espressioni, come questa : « dicendo io tali cose », ovvero: « avendo noi conceduto »; chè il più delle volte trovandoci noi implicati nelle faccende, che dobbiamo narrare, è necessario di mutar sovente le indicazioni, affinchè ponendo di continuo il nostro nome non si venga per noi a cadere in una tautologia, nè ogni volta dicendo io e da me, c'imbattiamo senz'accorgerci in una spiacevole collocazione di parole; ma usando insieme di quei varii medi e sempre mutandoli all'occasione, per quanto è possibile fuggiamo quanto ha di soverchiamente molesto il parlar di noi stessi; imperocchè per natura si rifugge da un parlar siffatto: ma tuttavia assai volte è necessario, quando il soggetto, di cui si tratta, non si può altrimenti mettere in chiaro. Nel che per avventura io mi he un particolare vantaggio, ed è che nessuno, per quanto io mi sappia, in sino a' tempi miei sia mai stato chiamato con questo nome proprio. (Perciò alcuni nel libro XI, c. 45, § 5 leggono Polibo invece di Polibio). (Id.).

Si tolgon via le statue di Callicrate, si ripongono quelle di Licorta.

I. g. Per un certo caso trasportate essendosi in luogo oscuro le immagini di Callicrate, e quelle di Licorta messe fueri a pieno giorno e alla luce del sole, ove da principio erano state collocate, da questo fatto era ognuno vol. IX. — Polibie indotto ad osservaro, come l'uom non deve nella prosperità trattar gli altri con alterezza, ben sapendo ch'egli è molto proprio della fortuna il royesciare per subito rivolgimento chi prima imponeva le leggi, cogli stessi trevati suoi e colle leggi da lui fatte. (Id.).

Poiche lo stesso amor di novità, che è naturale agli uomini, è bastante a produrre ogni mutazione. (Id.)

Legati romani per metter pace tra Prusia e Nicomede.

I. h. I Remani mandarone ambasciadori per impedire le mosse di Nicomede e vietare ad Attalo di far guerra a Prusia, e fu eletto a tal fine M. Licinio, uom podagroso e del tutto inabile a valersi de' piedi, e con lui Aulo Mancino, il quale, caduta essendogli una tegola in capo, tali e tante cicatrici aveva sulla testa da far meraviglia come ne fosse uscito salvo, e Lucio Malleolo, che si riputava il più sciocco di tutti i Romani. Abbisegnando la cosa di prestezza e d'ardire, pareva che gli eletti fossero i meno acconci all'uopo. Perciò narrano che M. Percio, cognominato Catone, dicesse in senato: che non solo sarebbe aceaduto che Prusia fosse cacciato dal suo regno, ma ancora che Nicomede in quello invecchiasse. Poichè come mai si sarebbe potuto far presto, come mai compiere in fretta l'ambasciata uomini, che non avevano nè piedi, nè cape, nè cuore? (Id.).

Prusia è ucciso dal figliuolo Nicomede.

II. Il re Prusia era deforme a vedersi, nè d'intelletto punto migliore, mezz'uomo di sembianza, e nelle cose di guerra di nessun valore ed effeminato. Chè non solo era vigliacco, ma alieno dal tollerare ogni disagio, e per dirla in poche parole melle d'animo e di corpo in tutto il corso della vita sua, le qual cosa non vogliono che abbia luogo nei re loro e tatte le genti e specialmente quei di Bitinia. Ne veniva ch'ei fosse molto inclinato alla libidine e
ai corporei diletti, ei ignorante all'eccesso di ogni disciplina e filosofia e delle dottrine che le riguardano, e
non aveva insomma neppure alcun concetto di ciò che
è buono, e menava giorno e notte la barbarica vita di un
Sardenapalo. Pertanto, appene a' suoi sudditi comparve
un raggio di speraaza, si mossero impetuosi non solo a
ribellarsi al re loro, ma ancora a voler prendere vendetta di lui. (Estr. Val.).

## Morte di Massinissa. - Elogio di lui.

HI. Massinissa, re dei Numidi nella Libia, fu uomo fra i re dell'età nostra ottimo e felicissimo, il quale regnò più di sessant'anni sanissimo fino alla più tarda vecchiezza, essendo vissuto ben novant'anni. Egli era eziandio, quanto a corpo, il più forte de' tempi suoi, come quello che, ove fosse bisogno di star in piede, stava fermo nel medesimo luogo un giorno intero, e quando era d'uopo sedere, equalmente per un giorno intero da sedere non si toglieva, e tollerando eziandio giorno e notte il travaglio del cavalcare, nulla ne veniva a soffrire; E valga questo a testimonianza della sua forza fisica, che, morto essendo egli in età di novant'anni, lasciò un figliuolo di quattro anni, per nome Stembano, che quindi Micipsa adottò, ed oltre a lui quattro altri figli. E per la vicendevole benevolenza di costoro serbò per tutta la sua vita il regno immune da ogni insidia e demestica infezione; e quello che in ciò è più grande e divino, essendo stata la Numidia per l'innanzi tutta quanta sterile e riputata incapace per natura a produrre non selvaggi frutti, fu primo e sole a dimostrare ch'ella poteva produrre ogni domestico frutto non meno di qualunque altra, avendo egli riempiuto d'ogni genere di frutti disposticon adatti intervalli le campagne, e fattele acconce a portarli. Alla sua morte si avrebbe potuto dire questo a sua lode e con ragione. Venuto a Cirta tre giorni

dopo la morte del re, Scipione governò bene ogni cosa. (Lo stesso).

Narra Polibio che Massinissa morì in età d'anni novanta, lasciando un fanciulio di quattro anni, nato da lui. Poco: prima della sua morte, il di dopo quello in cui vinse in battaglia i Cartaginesi, fu veduto innanzi alla sua tenda mangiare pan nero, e a chi di ciò si maravigliava disse che il faceva... (Plutarco, Se un vecchio debba stare al governo dello Stato, p. 791 e seg.).

## Scarsa popolazione della Grecia ai tempi di Polibio.

IV. Io (dice Polibio biasimando coloro che accusano la fortuna e il destino quando trattasi di fatti comuni e di privati avvenimenti) voglio intorno a questo recare il mio giudizio, per quanto la condotta di una storia prammatica il concede. Quelle cose, di cui ad uomo è impossibile o malagevole il trovar le ragioni, quando alcuno per avventura non sa come sbrigarsi, le riferisce ad un Dio, od alla fortuna, come avviene del continuo precipitare di pioggie smodate, e per lo contrario delle siccità e dei geli e per ciò del corrompersi dei frutti della campagna, così pure delle lunghe pestilenze e di altre cose a queste somiglianti, di cui non è facile il trovare la causa. Perciò non a torto seguendo in tali casi l'opinione dei più, per non saper come uscirne, con suppliche e sacrifizii ci rendiam favorevole la Divinità e mandiamo ad interrogare gli Dei per sapere che cosa dobbiam noi dire o fare per migliorare le cose nostre e sminuire i presenti mali. Ma quelle cose, in cui è possibile lo scoprir la cagione dalla quale e per la quale ciò che avvenne deriva, mi pare che punto non siano da riferirsi alla Divinità; e ne cito ad esempio il poco figliare e la scarsezza d'uomini, che si notò in tutta Grecia ai tempi nostri, per cui le città rimasero deserte e ne seguì sterilità del ter-

reno, quantunque nè guerra continuata noi avessimo, nè casi di pestilenza. Se alcuno interno a queste cose mandar volesse ad interrogare gli Dei per sapere che cosa noi dovessimo dire o fare per crescer di numero e meglio popolare le città, non sembrerebbe egli stolto, essendo aperta la cagione di tali cose e stando in noi il recarvi miglioramento? Imperocchè volti essendosi gli uomini al fasto e all'amor della ricchezza ed inoltre all'accidia, e non volendo nè condur moglie, nè gl'illegittimi figli educare; ma uno o due a mala pena fra i molti allevandone per poi lasciarli ricebi e nel lusso, il male ando insensibilmente crescendo; giacchè, uno o due soli essendo quelli, se avveniva che guerra o malattia ne togliesse uno di mezzo, egli è chiaro che per necessità le case rimanevano disertate, e, come avviene in uno sciame di api, le città diventavano rapidamente, per mancanza d'uomini, prive d'ogni lor vigorla. Per la qual cosa non fa bisogno che noi chiediamo agli Dei il modo di liberarci da cotal danno, chè per avventura qualunque uomo dir ci potrebbe che da noi stessi liberar ce ne possiamo col mutare inclinazioni, oppure col far leggi che impongano di alimentare i figliuoli nati da noi. Rispetto a tali coso non è d'uopo nè d'indovini nè di prestigiatori; e questo medesimo ragionamento vale anche pei casi particolari; di quelli poi, le cui cagioni e non si possono in mode alcuno conoscere, o difficilmente, è meglio sospendere ogni decisione; tra i quali vuol esser posto ciò che ai Macedoni avvenne. Avevano i Macedoni ricevuto per avventura dai Romani molti e grandi benefizii in comune... liberati dalla signoria dei loro capi a segno che apertamente confessavano d'essere passeti da servitù a libertà... e in particolare dalla malevolenza e dai danni... per le menzogne... e senza tener conto dell'iniquità di Pseudo-Filippo verso di loro... essi... che insieme con . Demetrio e quindi con Perseo movendo guerra ai Romani erano stati vinti; combattendo poi in compagnia di quell'uomo odioso e facendo prova di valore per sostenere la sua reale dignità ebbero il sopravvento sui Ro-

STORIE DI POLIBIO . [A. di R. 606] mani. Perciò chi non sarebbe impicciato nello spiegare siffatti avvenimenti? Il trovarne le cagioni è certo malagevole. Onde taluno, avuto riguardo a tali condizioni di cose, ben potrebbe dire che quanto avvenne attribuir si deve a qualche maligna divinità e che tutti i Macedoni furono scope all'ira dei numi ; e ciò è chiare eziandio per quello che dir si deve in appresso: (Framm. vatic.).

## AVANZI DEL LIBRO TRENTESIMOTTAVO.

#### SOMMARIO

## Rovina di Grecia. - Semi della guerra acaica,

Proemio della narizationo delle sciagore di Grecia — La calamità dei Grecia questo tempto par anche magiore di quella dei Cartaginési (§ 1. a.) — Le più antiche calamità di Grecia ion soan da paragonare con queste ultibio (§ 1. b.), 1. c.) — Polibio respingo l'accusa di acerbità nel partare di talt. cosa — Le storico deve anteporre la verità ad ogni altas cosa — Meriti di Pollibio verso i Greci (§ 1. d.) — Aurelio toma dallacosa — Meriti di Pollibio verso i Greci (§ 1. d.) — Aurelio toma dallacosa — Meriti di Pollibio verso i Greci (§ 1. d.) — Aurelio toma dallacosa — Meriti di Pollibio verso i Greci (§ 1. d.) — Aurelio toma dallacosa — Sesto Giulio Cesare va ambasriadore agli Acleji — Il senato tratta dolcemente con toro (§ 1.) — Sesto Gesare viche a paralamento cogli Achei — Gisposta che gli danno (§ 11.) — Sesto Sesso va a Tegea — È ingananta da Gritobac che semina fra gli Achei Polio contra i Romani (§ 11.) — O. Cecilio; pretere di Macedonia, mandà sunbassitatori agli Achei — Gli anphasriadori romani son cacciati fuori dell'adunanza — Gritylao, insolentendo contro i Romania cecita alla guerra gli Achei (§ 10.) — Sesto Cesare viche a parifica del (§ 10.) — Sesto Cesare viche a parifica del (§ 10.) — Sesto Cesare viche a parifica del (§ 10.) — Sesto Cesare viche a parifica del (§ 10.) — O. Cecilio; pretere di Macedonia, mandà sunbassitatori agli Achei — Gli ambasriadori romani son cacciati fuori dell'adunanza — Gritylao, insolentendo contro i Romania cecita alsa guerra gli Achei (§ 10.) — Sesto Cesare viche a parifica del (§ 10.) — Sesto Cesare viche a parifica del (§ 10.) — Sesto Cesare viche a parifica del (§ 10.) — Sesto Cesare viche a parifica del (§ 10.) — Sesto Cesare viche a parifica del (§ 10.) — Sesto Cesare viche a parifica del (§ 10.) — Sesto Cesare viche a parifica del (§ 10.) — Sesto Cesare viche a parifica del (§ 10.) — Sesto Cesare viche a parifica del (§ 10.) — Sesto Cesare viche a parifica del (§ 10.) — Sesto Cesare viche a parifica del (§ 10.) — Sesto Cesare viche a parifica del (§ 10.) — Se

## Proemio della narrazione delle sciagure di Grecia.

I. a. Il libro trigesimottavo contiene il compimento della sciagura del Greci; poichè quantunque la Grecia o del tutto o in parte abbia patito più volte gravissimi danni, pure a nessuno di quelli che prima le toccarono si conviene il nome di sciagura e il concetto, come a quelli che avvennero a' di nostri. E certamente vi sarà chi senta compassione de' Greci per quello che hanno patito, e tanto più verna di concetto, più sventurati il crederà quanto più verna patito, e tanto più sventurati il crederà quanto più verna patito, e tanto più sventurati il crederà quanto più verna patito, e tanto più sventurati il crederà quanto più verna patito, e tanto più verna patito, e tanto più verna patito più sventurati il crederà quanto più verna patito più

a conoscere la verità di ogni cosa; poichè se gravissimo parve il danno sofferto dai Cartaginesi, vi avrà pur chi stimi non minore e per qualche ragione anche maggiore quello che ai Greci è accaduto. Quelli in fatto lasciarono ai posteri un argomento di scusa pei fatti loro : ma questi non diedero neppure un ragionevole pretesto a chi volesse pigliar la difesa delle loro colpe. I Carteginesi insieme con quei loro travagli essendo intieramente spariti, perdettero per l'avvenire il sentimento delle loro sventure; ma i Greci, testimoni della infelicità loro, fecero la miseria loro ereditaria ai figliuoli de' loro figliuoli, sicchè in quella guisa che riputiamo più degni di pietà quelli che sopravvivono al supplizio che non quelli che nei tormenti morirono, così i travagli toccati allora ai Greci aver si debbono per degni di maggior compassione che quelli de' Cartaginesi; se pure non v'ha alcuno che giudicar voglia avuto solo riguardo all'utile e facendo nessun conto del conveniente e del buono. E che quanto noi abbiam detto sia vero, lo dica chi ricorda e insieme paragona le sventure più grandi che si dicono aver colpita la Grecia innanzi a quelle, di cui qui teniamo discorso.

I. b. Egli pare che la fortuna abbia cagionato un grave terrore ai Greci nel tempo del passaggio di Serse in Grecia; chè allora tutti furono in pericolo, ma in fine pochi ne patirono danno, e fra gli altri più particolarmente gli Ateniesi, i quali, saggiamente prevedendo il futuro, insieme coi figliuoli e le mogli abbandonarono la patria loro, e in quell'occasione furono danneggiati, chè i Barbari, divenuti signori di Atene, fieramente la devastarono; ma non vergogna, anzi grandissima lode ne ebbero dagli uomini tutti, perchè ogni cosa ponendo in non calere clessero di partecipare alla sorte comune cogli altri Greci. Pertanto, fatta quella buona elezione, non solamente la patria e il paese loro ebbero ben tosto ricuperato; ma poco dopo vennero a contesa coi Lacedemoni pel primato su tutti i Greci. Dopo questo vinti in guerra dagli Spartani, si trovarono in tale necessità da dover abbattere essi medesimi le mura della patria loro...

I. c. Per-brev tempo avendo Alessandro (il Fereo) ottenuto un qualche soccorso... con sicurezza da quei di fuori non poco... Si vede spesse volte che insieme col mutarsi delle tendenze di molti fra gli uomini pur si muta la loro fortuna, e che i potenti si pentono e correggono se medesimi secondo i casi, in cui furono sventurati fuor d'ogni loro credenza. Valendosi di certe propizie occasioni i Calcidesi di nuovo e i Corinzii e alcune altre città, mosse dalla fecondità dei terreni, assalirono i re di Maccadonia e loro tolsero alcune fortezze; ma si affrettavano per quanto era in poter loro di mettere in libertà quelli che servivano, e quelli che li avevan ridotti in servitù sino alla fine tenevano per loro nemici...

I. d. Laonde non si dee far le meraviglie se noi, allontanandoci dall'uso della nostra storica narrazione, esponiam queste cose in modo più dimostrativo e con affetto maggiore; benchè alcuno per avventura sia per biasimarci dell'averle noi scritte con pimico animo, mentre ci conveniva più che ad ogni altro il coprire le colpe de' Greci. Ma io suppongo che vero amico non sarà mai creduto da-coloro che rettamente la pensano chi teme e non s'affida di parlare liberamente, nè buon cittadino colui che lascia da una parte la verità, perchè se ne offenderanno alcuni in quel tempo ch'egli scrive; ma non si deve avere per buono scrittore di pubblici fatti chi fa maggiore stima di altra cosa che del vero. Imperocchè quanto a maggior numero d'uomini e a maggiore spazio di tempo si stende la pubblicazione delle cose degne di ricordanza, che non i discorsi che per occasione si fanno, tanto è maggior bisogno che colui il quale scrive tenga in più gran conto la verità, e che i lettori suoi si piglino il medesimo partito. Imperocchè all'occasione dei casi loro ben si conveniva ad uom greco il prestar ajuto ai Greci in ogni modo e difendendoli e velandone le colpe. e cercando stornar da loro lo sdegno de' vincitori; il che noi veramente nel calor delle cose abbiam fatto. Ma la narrazione che dell'avvenuto facciamo per uso de' posteri vogliam che sia immune da ogni biasimo, non volendo

noi compiacere alle orecchie di coloro che presente-

mente ci ascoltano, ma correggere gli animi, affinchè non cadano niù volte-nei medesimi errori. E intorno a ciò basti il fin qui detto. (Framm, vatic.)...

## Semi della guerra acaica.

I. Tornato Aurelio dal Peloponneso, ov'era ilo ambasciadore, e facendo conoscere quanto gli era accaduto, e come per poce non avesse corso pericole di ogni cosa, non senza esagerazione e novità di parole (imperocchè : non narrava già in modo da mostrare che la sventura per caso colpito lo avesse, ma sì che gli Achei di proposito lo avessero assalito, per far decretare un castigo esemplare contro di loro, il senato senti grave sdegno dell'accaduto più che mai altra volta, e tosto elesse un'ambascieria con Giulio alla testa, e la spedi con questi ordini: Che moderatamente li biasimassero e riprendessero dell'accaduto e specialmente ammonissero gli Achei e insegnassero loro a non porgere orecchio a chi li voleva trarre al loro peggio e allontanarli, senza quasi che se ne accorgessero, dell'amicizia dei Romani: dicendo loro ch'erano ancora a tempo di fare ammenda delle loro cope rigettandole sopra quelli che furon cagione dell'errer loro. Onde si fece ben manifesto come il senato nel dare gli ordini ad Aurelio non intendeva già di far a pezzi la nazione degli Achei, ma solo di spaventarla e colpirla di terrore per l'audacia e per l'inimicizia sua. Alcuni sospettavano che ciò facessero fintamente i Romani per non essere ancora compiuta la guerra contro Cartagine: ma essi avendo già da molto tempo ricevuto nell'amicizia loro quella nazione e credendo di trevar fede in lei più che in tutti gli altri Greci, giudicarono opportuno lo spaventarli per aver mostrato arroganza più di quello che loro si convenisse; e non vollero punto intraprendere una guerra cogli Achei ne romperla affatto con loro.

11. L'ambasciata, che aveva a capo Sesto, andandosene

da Roma nel Peloponneso s'imbattè in quella guidata da Timarida, che gli Achei mandavano perchè si presentesse al senato e lo informasse dell'insolenza usata ad Aurelio. Coi quali i predetti essendosi uniti, li invitarono a ritornarsene in Acaia; poiche di tutte quelle cose era stato dato loro ordine di trattare cogli Achei. Giunto poi Sesto nel Peleponneso e cogli Achei essendosi abboccato nella città degli Egiesi; e a lungo e cortesemente avendo parlato con passar sotto silenzio ciò che si era commesso contro gli ambasciadori, come se punto non abbisognasse di giustificazione e in miglior parte essi pigliassero l'avvenuto che non gli Achei stessi, e solo esortandoli a non voler procedere più innanzi nell'osteggiare i Romani e nemmeno i Lacedemoni, la parte più saggia udi volentieri queste parole, è si vergegnarono, conscii a se stessi di quel che era avvenuto, e avendo innanzi agli occhi ciò che teccava a chi voleva contrastar coi Romani. La moltitudine poi non sapeva che rispondere alle giuste parole di Sesto; ma se ne stette silenziosa rimanendo inferma e corrotta al pari di prima. Ma Dieo e Critolao, e quanti partecipavano dell'epinion loro, i quali erano quasi a bella posta scelti fra i peggiori d'ogni città, odiosi agli Dei e cagione d'ogni danno ... non solo, come dice il proverbio, ricevevano colla sinistra quanto i Romani davan loro colla destra; ma, per dirlo in una parola, interamente ne' loro calcoli deliravano. Supponevano infatti che i Romani, per le faccende che avevano nella Libia e nella Spagna, paventando la guerra cogli Achei, tutto avrebbero sopportato e si sarebbero contentati di parole fino agli estremi. Perciò credendo buona l'occasione risposero amorevolmente agli ambasciadori, che tuttavia volevano mendar Tearida al senato; seguitassero essi il loro viaggio fino a Tegea e s'accontassero coi Lacedemoni per mettere di buon accordo un termine alla guerra. Ciò avendo risposto, condussero in seguito quell'infelice nazione alla colpa già da lungo tempo apparecchiata. E ciè necessariamente doveva avvenire per l'inesperienza e malvagità de' governanti.

III. E la rovina loro fu nel seguente modo compiuta. Venuto Sesto a Tegea, e avendo indotto i Lacedemoni a stabilire d'accordo cogli Achei la riparazione delle passate offese e la cessazione dalla guerra finchè i Romani non avessero mandato chi di ogni cosa pigliasse un'esatta cognizione, raccoltisi insieme quelli che parteggiavano eon Critolao deliberarono che gli altri non andassero al convegno e Critolao se ne venisse a Tegea. Egli adunque, allor che Sesto già quasi disperava del venir suo, vi giunse, e contendendosi riguardo ai Lacedemoni, ei volle cedere in nulla, dicendo che non aveva facoltà di decidere intorno ad alcuna cosa senza conoscere il parere del popolo, ne avrebbe riferito alla pressima adunanza degli Achei, la quele doveva sei mesi dopo aver luogo. Il perchè ben conoscendo Sesto che Critolao malignava per volontà propria, e stomacato dell'accaduto, diede licenza ai Lacedemoni di audarsene alle loro case ed egli se ne ritornò in Italia ben conoscendo la malvagità e il furore di Critolao. E questi, poichè egli fu partito, percorrendo nell'inverno le città, convocava adunanze col pretesto di voler loro spiegare ciò che era stato detto ai Lacedemoni e a coloro che a Tegea si erano ritrovati; ma in fatto per accusare i Romanie volgere in peggio quanto da loro era stato detto. Con questo malevelenza ed odio ispirava nelle moltitudini. Nello stesso tempo eccitava i magistrati a non riconoscere alcuno per debitore, a non ricevere quelli che erano condotti per debiti in prigione, e a sospendere il pagamento delle rate dovute finchè le cose della guerra non venissero a qualche decisione. Del resto facendo egli in tal modo il capopopolo a quanto egli dicesse aggiustavasi fede ed era pronta la moltitudine a fare quanto le comandasse, come quella che è incapace a prevedere il futuro e facilmente si adesca con presenti favori ed agevolezze.

IV. Ma Quinto Cecilio avendo saputo questo in Macedonia, e la sconsigliatezza e la confusione che era nelle cose del Peloponneso, mandò ambasciadori Gn. Papirio e il più giovane... e con questi Aulo Gabinio e C. Fannio,

i quali, radunati essendosi gli Achei a Corinto, giunsero per avventura colà in quella medesima occasione, e presentati al popolo fecero molte e benigne parole a quel modo che già Sesto avea fatto, mostrando ogni sollecitudine perchè gli Achei non giugnessero ad aperta inimicizia-coi Romani nè col pretesto dei Lacedemoni, nè per la loro contraria inclinazione. Le quali cose udendo la moltitudine punto non si contenne, ma schernendo gli ambasciadori con rumori e grida li fecere uscire ; imperocchè raccolta si era cotal turba di operai e di artefici, quale non mai altra volta, e tutte le città avevano smarrito il senno e più di ogni altro tutto quanto il popolo di Corinto. Ma vi furono alcuni pochi, ai quali molto piacquero le cose dette dagli ambasciadori. Critolao, vedute le cose in quello stato ch'egli bramava, e l'adunanza piena d'entusiasmo e delirante, si levò a parlare contro i magistrati, morse quelli che da lui dissentivano nelle cose civili, e senza freno invel contro gli ambasciadori romani, dicendo ch'ei voleva essere amico dei Romani, ma non avrebbe mai patito di averli per signori, e del tutto infuriando disse agli Achei che se erano uomini non avrebbero avuto difetto di alleati, se uomini sol per metà e per l'altra donne, di padroni: e molte altre cose su questo argomento con astuzia e fraude aggiugnendo, moveva ed eccitava la moltitudine e lasciava scorgere eziandio che non a caso egli mettevasi per quella via, ma che alcuni re ed alcune repubbliche erano a parte de' suoi disegni.

V. E i membri del Consiglio de' seniori volendo arrestarlo e impedire che proseguisse in tali discorsi, egli, passando per mezzo i soldati, si levò innanzi a quello gridando che si avanzasse pure chi voleva, si accostasse a lui e ardisse soltanto di toccargli la clamide. Finalmente disse che, dopo essersi contenuto per lungo tempo, oramai più non poteva soffrire, ma dir voleva l'opinion sua: che essi non dovevano punto inquietarsi in tal modo dei Lacedemoni e dei Romani; ma sì piuttosto di quelli fra loro, che parteggiavano pei nemici; poichè alcuni vi

erano più favorevoli ai Lacedemoni e ai Romani che alle cose loro. E per aggiunger fede a ciò disse che Evagora egiese e Strategio triteese svelavano a Gneo ogni cosa che si dicesse in segreto nel Consiglio de' magistrati : e confessando Strategio ch'egli praticava bensì con quegli uomini, e per questo praticava perchè erano loro amici ed alleati; ma giurando nello stesso tempo di non averriferito loro alcuna cosa che detta si fosse nel Consiglio de' magistrati, alcuni gli credettero, e i più prestaron fede alla calunnia. E Critolao eccitata avendo la moltitudine, per mezzo delle accuse gittate sopra costoro persuase gli Achei a decretar nuovamente la guerra in parole contro ai Lacedemoni, ma in fatto contro ai Romani, e vi fecero aggiungere un altro illegale decreto, che avessero il supremo potere coloro che si eleggerebbero a governare la guerra, per il che in certo qual modo ei venne ad avere un'assoluta potenza. Così ordinate le cose, tutto si rivolse a tentar novità e ad assalire i Romani, senza ragione alcuna ciè facendo, ma nella più empia ed ingiusta maniera operando. Degli ambasciadori Gneo se ne andò in Atene e di là a Lacedemone per aspettare le propizie occasioni. Aulo a Naupatto, e gli altri due rimasero in Atene sino al ritorno di Cecilio. E le cose del Peloponneso in questa condizione si ritrevavano. (Amb. CXLIV).

## AVANZI DEL LIBRO TRENTESIMONONO.

#### SOMM CRIO

#### Proemio. - Distruzione di Cartagine.

Polibjo studiasi di render variata la sua narrazione — La natura non è mai costante in una sola cosse immutable — Tutti i sensi amano la varietà; molto più l'animo la deve amare (§ 1. a.) — Un tal modo di narrazione seguirono gli storici antichi — Esempio di questo fatto — Metodo di Polibio nelle sue storie (§ 1. b.) — Asdrubale, capitano dei Cartaginesi — Gulussa, re dei Nurnidi — Colloquio di questo con Asdrubale — Gulussa e Solpione — Ordini che questi gli di Aper Asdrubale — Scipione scava al dissotto la porta di Cartagine — Consiglio dalogli da Polibio — Risposta di Solpione (§ III.) — Asdrubale abbraccio le ginocchia di Solpione (§ III.) — Parole di Scipione a quelli che lo circondavano intorno ad Asdrubale — Alcuni disertori, salito il muro, assalgono Asdrubale con villanie — La sua stessa moglie lo insulta — È da grande uomo nella prosperità aver dinanzi alto squardo la mutabilità della fortuna — Scipione piange sulla distruzione di Cartagine (§ III. a.)

# Dal proemio del libro.

I. a. Io ben so che alcuni riprenderanno l'opera nostra dicendo che noi abbiam fatto una narrazione imperfetta ed a pezzi, accusandoci, per esempio, di descrivere l'assedio di Cartagine, e poi abbandonando a mezzo quella descrizione e da noi stessi interrompendoci passare a parlar delle azioni de' Macedoni, o de' Siri, o di altre genti; chè i desiderosi d'istruirsi cercano che le cose siano

seguitate, e bramano di udire il fine di ciò che fu innanzi proposto, e così nelle cose continuate è maggiore il diletto ed il frutto. A noi ciò non pare, anzi il contrario, e a far testimonianza di questo noi possiam chiamare la natura stessa, la quale in nessuna delle sensibili cose si contenta di rimaner di continuo, ma sempre ella dà luogo a mutazioni e nelle medesime cose vuol ricadere sol dopo lunghi intervalli e con qualche differenza. E quel ch'ora si è detto si farà chiaro maggiormente prima per ciò che riguarda il senso dell'udito, il quale e nelle melodie e nei parlati discorsi non ama di arrestarsi di continuo in sulle medesime pose; e i modi variati e in generale tutto ciò che è pieno di movimento ed ha mutamenti in gran copia e rapidi, sono atti a commovere subitamente, Similmente si troverebbe, rispetto al senso del gusto, ch'egli non può arrestarsi nemmeno nelle più sontuose vivande, ma ne sente nausca, e si compiace del mutare, e con maggior dilettazione molte volte accoglie per la novità loro vivande di poco valore che non le preziose. Lo stesso avvenir si vedrebbe ancora quanto al senso della vista. che non può star fissa in una cosa sola, e la move la varietà e la mutazione delle cose visibili. E specialmente nell'anima si scorgerebbe come accada la medesima cosa, imperocchè il mutar di meditazioni e di pensieri è come un riposo agli uomini che molto lavorano colla mente.

I. b. Perciò mi sembra che i più illustri fra gli scrittori antichi in tal modo si riposassero, alcuni con digressioni mitiche e racconti, altri con riflessioni pratiche e racconti, altri con riflessioni pratiche e racconti, altri con riflessioni pratiche e guisa che si trasportavano non solamente nei luoghi appartenenti alla Grecia, ma abbracciavano anche le cose straniere. Così, per esempio, nel narrare le azioni di Alessandro Fereo y'intromettevano il racconto dei tentativi de' Lacedemoni nel Peloponneso, e poi di quelli degli Ateniesi ed anche delle cose avvenute in Macedonia, o nell'Illirio; quindi si arrestavano a parlare della spedizione d'Ificrate in Egitto e delle ingiustizie commessa da Clearco nel Ponto. Per il che si vedrebbe che tutti quanti si attennero a una tal guisa di operare, essi senza

ordine alcuno, e noi ordinatamente; imperocchè quelli ricordando in qual modo Bradilli re degl'Illirii e Cersoblepte re de' Traci fondarono la potenza loro non vi aggiungono quel che naturalmente vien dopo, ne vi-ritornano dopo un qualche intervallo, ma facendo come si usa in un poema, di nuovo ci riconducono a quello di cui da principio avevano preso a parlare; noi invece avendo gli uni dagli altri divisi i più illustri luoghi della terra e le cose in essi avvenute, e sempre tenendo un solo e medesimo processo, secondo l'ordine della narrazione, e distinguendo per ciascun anno i fatti che ebbero luogo in questo e in quel paese, rendiam facile ai desiderosi d'istrairsi il ritornare alle cose dette da principio. e ai fatti il cui racconto fu lasciato a mezzo, sicche nulla di quel che già si è detto sfugga agli uditori. E di questo basti il fin qui detto. (Framm. vatic.).

## Dalla storia delta caduta di Cartagine.

I. Asdrubale, capitano de' Cartaginesi, era vanaglorioso e millantatore e molto lontano da quella virtù che si richiede nella pratica delle cose e nel governo degli eserciti. Della sconsigliatezza di lui vi ha molti argomenti. Prima di tutto quand'egli venne a parlamento con Gulussa, re dei Numidi, si presento vestito di tutte armi, affibbiandosi una veste color di porpora marina, in mezzo a dieci guardie del corpo con ispada sguainata. Quindi avanzandosi oltre quei dieci si fermo a circa venti piedi, avendo innanzi a sè e vallo e fossa, ed accenno al re di avanzarsi fino a lui, mentre il contrario avrebbe dovuto fare. Tuttavia Gulussa, vestito alla semplice, secondo l'usanza de' Numidi, solo si avanzo verso lui, e avvicinatosi gli domando, di chi temendo fosse venuto di tutte armi vestito. E rispondendo quegli che ciò era per timor dei Romani; Egli è per ciò, disse Gulussa, che ti sei chiuso nella città, non essendovi necessità alcuna di ciò fare. Ma che vuoi, soggiunse, e che domandi? E Asdrubale: Io ti prego di andare ambasciadore al capitano supremo Vol. IX. - Polibio

e promettergli che noi faremo quanto ci è imposto, purchè si ritirino da questa misera città. E Gulussa: Mi pare, o dabben uomo, che questa tua domanda sia puerile: imperocche quelle cose che voi da principio non avete potuto per mezzo di ambasciadori persuadere ai Romani. quando se ne stavano ancora tranquilli in Utica, in qual modo puei ora domandare che ti siano concesse, ora che sei circondato coi lavori dell'assedio da parte di terra e da parte di mare e quasi intieramente hai perduto ogni speranza di salute? Rispose Asdrubale ch'ei s'ingannava: che aveva grandissime speranze ne' suoi alleati di fuori (poiché non aveva ancora udito ciò che ai Maurusii era accaduto, e sapeva che le forze che aveva all'aperta campagna erano salve, e non disperava ancora delle cose loro, e specialmente confidava nell'aiuto degli Dei e credeva non sarebbe loro mancato; chè non avrebbero lasciati impuniti coloro che apertamente avevano violato i patti, e porgerebbero loro molte occasioni di salvezza. Laonde il pregava di voler ammonire il capitano che, avuto rispetto agli Dei ed alla fortuna, risparmiasse la città, tenendo ben fermo che se questo non avessero essi ottenuto, si sarebbero lasciati uccider tutti piuttostochò cederla altrui. Dopo aver detto queste e somiglianti altre cose si separarono, stabilendo che si sarebbero di nuovo abboccati tre giorni dopo.

II. Avendo Gulussa riferito al capitano i discorsi tra loro avuti, l'ublio ridendo: A queste preghiere devendo tu venire, disse, tanta e sì grande empietà mostrasti contra i nostri prigionieri, ed ora speri negli Dei, dopo aver colpostate lo, leggi divine, ed umane? E volendo il re far notare. a Scipione altra cose e specialmente che bisognava porre un termine a questa impresa, perché, oltre agl'incerti casi, avvicinavasi la elezione de consoli, della quale hisognava-darsi pensiero, affinche, sopravvenendo l'inverno, non giungesse ua altro, che, senza essersi esposto ai travagli della guerra, rapisse a lui la gloria dello sue fatiche; detto essendosi queste cose, si levò in piedi Scipione e ordinò che annunziasse ad Asdrubale

com'egli dava salyacondotto a lui, a sua moglie, ai figli e a dieci case di suoi parenti o amici, e oltre a questo facoltà di pigliare da suoi averi dieci talenti e quelli fra i suoi servi che scegliere gli piacesse. Con queste condizioni abbastanza benigne se ne tornò Gulussa ad Asdrubale il terzo giorno, e quegli useì di nuovo con gran maestà a lento passo con manto di porpora e di tutte armi vestito, sicchè molto rassomigliavasi a que' tiranni che si vedono nelle tragedie. Egli era per natura corpulento; ma allora era cresciuto di ventre, ed era di colore abbronzato niù di quello che naturalmente si veda, sicchè pareva ch'egli fosse vissuto in un mercato a somiglianza de' buoi che s'ingrassano, e non alla testa d'una città da tanti e sì gravi mali travagliata, che nessuno li potrebbe tutti esprimere a parole. Pertanto, poichè egli venne a parlamento col re, e udi quanto il capitano pretendeva, percuotendosi più volte la coscia, e gli Dei e la fortuna invocando, disse che mai non verrebbe quel giorno, in cui accadesse che il sole mirasse insieme : Asdrubale e la patria di lui preda delle fiamme r che a chi ben la pensa bel sepolero è la patria e il fuoco che la consuma. Sicchò chi badasse soltanto alle proteste di lni sentirebbe meraviglia di un tal uomo e della magnanimità delle sue parole: ma guardando poi al modo che si governava ne' fatti stupirebbe della viltà e dappocaggine sua, noiche egli primieramente, essendo tutti gli altri cittadini distrutti dalla fame, sbevazzava con altri e imbandiva sontuosamente le seconde mense, e col suo buon aspetto facevasi beffe della infelicità altrui; chè incredibile era il novero di quei che morivano, incredibile quello di coloro che disertavano ogni giorno per fame. Egli inoltre quali schernendo, quali ingiuriando ed anche uccidendo, atterriva i più, e in tal modo egli ebbe nella sua patria sventurata quel potere, che appena avrebbe un tiranno in una città collocata in ottimo stato. Il perchè ben ci pare che noi avessimo ragione di dire che sarebbe ad uomo difficile il ritrovare reggitori di Stati somiglianti a quelli che ebbero allora i Greci e i Cartaginesi. E questo sarà chiaro quando di lor discorrendo ne faremo confronto. (Estr. Val.).

L'imperatore (Giuliano, espugnando Pirisabora, eittà della Babilonia), fatto un conio ben serrato e difendendosi dalle saette collo stringere l'uno all'altro gli scudi. s'avvicino alla porta de' nemici, incrostata di ferro spesso. E quantunque con pericolo della sua vita su lui cadessero e sassi e ghiande di ferro ed altre armi offensive, animando tuttavia con frequenti grida coloro che eranoapparecchiati a scavar ai lati la porta affinchè desse loro la via d'entrare nella città, non se ne parti finche non ; vide che la copia della materia che su lui si gittava l'avrebbe soffocato. Si salvò tuttavia con tutti gli altri. alcuni pochi essendo stati leggermente feriti, egli senza danno, e un po' tinto di rossore. Imperocchè egli aveva letto che Scipione Emiliano insieme coll'arcade Polibio, scrittore di storie, e con trenta soldati aveva con simigliante assalto scavata al dissotto la porta di Cartagine. Ma quel che narrarono gli antichi scrittori a questo nuovo fatto serve di sensa; poiche Emiliano era entrato sotto di una porta coperta d'una volta di pietra, sotto la quale difeso e nascosto, mentre i nemici stavano i grandi sassi scoverchiando, entrò nella città, privata d'ogni difesa. Giuliano invece aveudo assalifo un luogo scoverto, mentre il cielo era offuscato da frantumi di macigni e d'arme offensive, a gran fatica respinto si ritiro. (Ammiano MARCELLINO, lib. XXIV, cap. 7).

Poichè Scipione ebbe superate le mura de Cartaginesi e questi si difendevano dalla cittadella, consigliandolo Polibio a spargere di triboli di ferro il mare che stava loro frammezza, o a gittarvi tavole di legno con punte acute, affinchè i nemici passandolo non venissero a combattere presso le trincee, rispose che era cosa ridicola, squando si eran prese le nutra e già si stava entro la città,

fare in modo che non si venga alle mani coi nemici. (Plutarco, Apoftemmi de' re, pag. 200).

Allora dall'una parte e dall'altra posero il campo loro sulla trincea e i Romani e i Carlaginesi. (Sutra in Έπανλις).

III. Il superbo Asdrubale cadde alle ginocchia del capitano, dimentico delle altere sue parole (Lo stesso in Σεμνός ο Σονέπεσε).

III. a. Asdrubale, capitano de' Cartaginesi, stringendo in atto di supplice le ginocchia di Scipione, il capitano mirando quelli che ivi erano con lui: Vedete, disse, la fortuna, come è buona a farsi beffe degli uomini stolti. Costui è quell'Asdrubale che teste sdegnava le molto benigne offerte da noi fattegli, dicendo che la più hella delle tombe era la patria e le fiamme che la consumavano; ora egli è qui con bende supplichevoli a pregarci che gli facciam dono della vita, ed ogni speranza ha in noi riposta. Le quali cose v'ha egli alcuno che mirando coi proprii occhi non pensi, come l'uomo non debba mai con superbia nè parlare nè operare? E alcuni dei disortori, saliti sul tetto, pregavano i combattenti nella prima fila a soprassedere alguanto, e il capitano avendo lorodato ordine di cessare, incominciarono a proverbiare Asdrubale, altri pel suo spergiurare, dicendo che più volte sacrificando egli aveva giurato di non mai abbandonarli; altri per la sua vigliaccheria e nessuna grandezza d'animo. E questo facevano tra le beffe e rimproveri bassi ed acerbi.

In quella medesima occorrenza la moglie di Asdrubale, vedutolo sedere col capitano, si avanzò anch'essa di mezzo ai disertori, vestita nobilmente e con isplendidezza, e dall'una e dall'altra parte tenendo per mano i suoi figliuoli, avvolti in una tonachetta, e nascosti tra gli abiti di lei, prima di tutto chiamò per nome Asdrubale, e quegli tacendo e chinando il capo a terra, invocò da

principio gli Dei e fece grandi ringraziamenti al capitano... Di cui è difficile il dire cosa più pratica o più saggia; chè nelle maggiori prosperità nostre e nelle sventure dei nemici il pensare ai casi nostri e al mutar delle sorti, e intieramente aver innanzi allo sguardo nelle felicità la niuna fermezza della fortuna, è cosa da uom grande e perfetto e insomma degno d'essere ricordato. (Framm. tatic.).

Asdrubale, abboccatosi con lui e trattato amorevolmente, manifesto il desiderio di partire per paesi stranieri. (Suba in Φιλανθρωπώ).

Scipione mirando allora Cartagine distrutta dalle fondamenta e tratta all'estrema rovina, dicosi che lagrimasse, e si vide manifestamente plangere sopra de suoi
nemici. E dopo aver a lungo meditato, raccolto in se medesimo, pensando come le città e le nazioni e gli Stati
son tutti soggetti a mutazione di fortuna, al par degli
uomini, e che tal cosa toccò anche ad Ilio, città una volta
felice, toccò alla signoria degli Assiri, dei Medi e, dopo
loro, de' Persiani, che a tanta grandezza era salita, e a
quella de' Macedoni, che testè aveva soverchiata ogni
altra per isplendore, disse o di proposito, o che gli sfuggissero di bocca, cotesti versi:

Giorno verrà che il sacro Ilio rovini, Priamo e la gente del guerriero Priamo.

E Polibio liberamenté chiedendogli (che gli era stato maestro) che volevan significare queste sue parole, dicono che non si guardasse dal nominare apertamente la patria sua, per la quale, considerata la natura delle umane cose, egli temeva. E queste cose scrive Polibio, che le udi egli stesso. (Applano, Cose cartaginesi, c. 432).

# AVANZI DEL LIBRO QUARANTESINO.

SOMMARIO

#### Guerra actica.

Pitea tebano, secondo eccitatore di guerra - Guerra acaica (§-1.) -Muore Critolao, condottiero degli Achei - Dieo, preso il comando, libera i servi - Impone agli Achei di dar danari e soldati (§ 11.) -Gecità degli Achei - Gli Elei e i Messenii - Rotta e disperazione di quei di Patra - Grande sconvolgimento nella Grecia - I Tebani fuggon via dalla loro città (& III.) - I vani vane cose rivolgon nell'animo -Proverbio (8 III. a.) - Metello offre condizioni di pace - Dieo non vuol pace - Partigiani di lui (2 IV.) - Uccidono Sosicrate, capitano -Andromida si ricompera a prezzo - Dieo inferocisce contra Filinio -Gli Achei sarebbero periti se non perivano presto (2 V.) - Aulo Postumio Albino ridicolmente amante della greca letteratura - Giudizio di Catone intornó a lui - Altre vanità di Albino (2 VI.) - Spregio dei lavori di belle arti nella presa di Corinto (§ VII.) - Si conservano nelle città greche le statue di Filopemene (2 VII, a.) - Mummio e i: dieci commissarii romani non permettono che si distruggano i monumenti a lui innalzati - Polibio difende innanzi al console romano e ai commissarii la gloria di Filopemene - Per tal cagione gli Achei gl'innalzano una statua di marmo (2 VHL) - I beni di Dieo si vendono all'asta - Moderazione di Polibio (8 IX.) - Suoi meriti verso gli Achei - Per ordine dei commissarii romani vislta le città greche e giudica le loro controversie (& X.) - Integrità e indulgenza di Mummio (& XI.)

Cose d'Egitto.

Morte di Tolomeo Filometore - Elogio di lui (§ XII.)

#### Epilogo.

Compiuta la sua commissione, Polibio ritorna a Roma — Fa voti pei Romani (§ XIII.) — Ricapitolazione di totta la materia dello sua storia — Gli rosta da esporre i tempi compresi in essa, il numero dei libri e la niisura dell'opera intiera (§ XIV.)

Guerra acaica. - Pitea, capo de' Beoti.

I. Pitea era fratello di Acatide, corridore allo stadio, figliuolo di Cleomene, che aveva condotto una mala vita ed era in fama di aver fatto copia di sè nell'età sua prima a chichesia. Egualmente audace ed avido si mostrò nelle cose civili, dando maggior corpo alle sovraddette accuse per cagion di Eumene e di Fileterò. (Estratto Valesiano).

Polibio achivo, benche allora fosse in Africa con Scipione, tuttavia, poiche non pote ignorare una domestica sciagura, afferna che una volta sola si combatte in Acaia sotto il comando di Critolao. Ei narra poi che Dieo, mentre conduceva gente dall'Arcadia, fu dallo stesso Metello pretore insiem coll'esercito sconfitto. (Onosio, V. 3).

II. Morto Critolao, condottiero degli Achei, essendo ordinato per legge che, se qualche sinistro accadeva al condottiero in carica, pigliasse il comando quello che nella carica lo aveva preceduto, finchè non si radunasse legalmente il Consiglio degli Achei, toccò a Dico il governare e presiedere ai pubblici affari. Il qualo, mandato genti a Megara e venuto egli in Argo, scrisse a tutte lo città, che dei servi nati in casa loro o presso loro nudriti mettessero in libertà i piti fiorenti e giovani in numero di dodicimila e armati ii mandassero a Corinto. La quale imposta d'uomini egli distribul fra le diverse città a caso e inegualmente, come soleva fare anche nelle altre cose;

e quelli, cui mancava il richiesto numero di servi allevati in casa, dovevan compiere la parte che loro toccava con altri servi. Veggendo poi che la povertà del pubblico erario era grande per la guerra fatta contra i Lacedemoni, costrinse i ricchi ad obbligarsi e a portar all'erario ciascuno secondo i suei averi, e non gli uomini soli, ma ancora le donne. Nello stesso tempo egli pubblicò che tutti coloro che erano in età da portar armi se ne venissero con quelle dal prime all'ultimo in Corinto. Onde ne nacque che le città furon piene di confusione, di tumulto e di angoscia: e lodavano quelli che erano morti, e compassionavano questi che se ne partivano, e tutti piangevano come se prevedessero il futuro, e grave era loro a sopportare il sollevarsi degli schiavi e la baldanza loro, gli uni essendo stati di fresco messi in libertà, e gli altri tutti esaltati per la speranza di ottenere lo stesso. Intanto gli uomini eran costretti a contribuire contro la voglia loro quanto altrui sembrasse ch'ei possedessero, e le donne, tolto ogni ornamento a sè e ai figli loro, li davano per ajutar quasi a bella posta con quelli la rovina loro.

III. Le quali cose tutte in un medesimo tempo accadendo, l'impressione che i parziali avvenimenti producevano sugli uomini vietava ad essi il meditare e il comprendere tutto intiero lo stato loro, il che facendo ben avrebbero presagito come tutti coi figli e colle mogli eran tratti a manifesta rovina. Del resto, come spinti da impetuoso forrente e trascinati con forza, si lasciavan menare dalla stoltezza e dal furore del loro condottiero. Gli Elei e i Messenii rimanevano nel loro paese aspettando il pericolo che lor sovrastava da parte della flotta romana, e nessuna delle presenti cose avrebbeli potuto salvare, se la tempesta fosse scoppiata là dove da principio accennava. I Patresi, e quelli che erano tributarii insieme con loro, erano stati sconfitti nella Focide, e quella sventura era molto più degna di pietà, che quelle toccate nel Peloponneso; poichè alcuni di loro dissennati si toglievan la vita, altri fuggivano dalle città per luoghi ove non era alcuna via, non avendo luogo determinato, cui indirizzarsi, per paura di ciò che nelle città era accaduto. Parte andavano a consegnarsi gli uni gli altri nelle mani de nemici come ribelli ai Romani; parte denunziavano ed accusavano i loro simili, quando nessuno in tal momento chiedeva da loro un siffatto servigio; altri si facevano innanzi con supplichevoli rami, confessando di aver violato i patti, e chiedendo cho dovevan essi per ciò soffrire, quantunque niuno loro chiedesse ragione di tali cose. E cominciando questo delirio a travagliarli, ogni luogo era pieno d'uomini che si gittavan nei pozzi, o giù dalle rupi, sicche, come dice il proverbio, avrebber fatto pietà fino a un nemico, se questi avesse veduto la mutazione succeduta nella Grecia. Poichè per l'innanzi erano i Greci venuti meno e talvolta stati erano intieramente prostrati, alcuna fiata per discordic nate tra loro pei pubblici affari, altra fiata per tradimento dei re: ma nei tempi di cui discorriamo nen poteva dubitarsi che fossero caduti in isventura a cagione della sconsigliatezza dei capi e della propria stoltezza: I Tebani, usciti tutti quanti insieme, lasciaronodeserta la città loro, tra i quali anche Pitea, passato nel Peloponneso colla moglie e coi figli, andava pel paese vagando.

III. a. In quella si manifesto l'avanzarsi do' nemici— Ma qui mi pare che ben si convenga il proverbio: l'uom vano vane cose pensa. Quindi a costoro bene sta il riputare incredibile quello che hanno sotto gli occhi. (Frammento vaticano).

IV. Trovandosi Dico a Corinto, eletto capitano dal popolo, Andronida co' suoi sen venne da parte di Cecilio. Ma quegli, sparsa innanzi la voce ch'essi parteggiavano pei Romani, li diede in balia della moltitudine, sicchò in mezzo ad ogni contumella furono in catene condetti indietro. Giunso anche Filone, il tessalo, a proporre molto cose benevoli per gli Achei, le quali alcuni del paese avendo ascoltate fecero loro buon viso, fra i quali era Stratio, uomo già avanzato in età, che stringendo Dieo e scongiurandolo il pregava di voler accettare le condizioni offerte da Cecilio. Ma questi e i suoi, consultando fra loro, punto non davan retta a quel che diceva Filone; imperocchè non riputavano che si trattasse della comuno salvezza, ma che egli e i suoi tali cosè dicessero perchè vi trovavano il loro utile, e sopra ogni altra cosa ponevano la sicurezza loro. Ciò avendo in animo presero a deliberare intorno alle cose presenti, benehè del tutto andassero errati, chè, conscii a se stessi di quanto avevano fatto, non potevano indursi a credere che i Romani volessero sentire pietà di lero, e neppure una volta venne loro in mente che, essendo uomini amanti della gloria e tali che si vantavano di essere alla testa di tutta Grecia. loro si conveniva soffrir generosamente ogni cosa nel bencomune e per la salute del popolo. Ma come mai e d'onde poteva venire nei predetti uomini un tale pensiero? Imperocchè deliberavano Dieo e Damocrito, poc'anzi tornati dall'esilio per la confusione in cui allora si trovavano le cose, o con essi Alcamene, Teodette e Archicrate, dei quali già ampiamente si è detto quali fossero, di che indole ciascuno, e quali le inclinazioni loro e la vita.

E deliberava del suo ritorno in patria, operando similmente a colui, che, non pratico del navigare e stando per gittarsi in pélago, del gittarsi punto non istesse deliberando; ma quando già si fosse gittato, pensasse allora al modo di nuotar verso terra. (Franm. vatic.).

V. Quindi stando in tali uomini il deliberare, conseguenti all'indole loro furono i partiti che definitivamente si presero; imperocche tosto posero in carcere non solo Andronida co'suoi e Lagio, ma eziandio il sottocapitano Sosicrate, accagionandolo di aver presieduto il Consiglio e manifestata l'opinione che si mandassoro legati a Gecilio, insomma come se fosse cagione di tutti i mali. E all'indomani, nominati i giudici, condannarono Sosicrate a morte, e legatolo non cessarono di tormentario finche non l'ebbero morto, senza che egli nulla dicesse di quello ch'ei s'aspettavano. Lagio ed Andronida ed Archippo misero in libertà, sì perchè la moltitudine era esaltata per la iniquità commessa contro di Sosicrate, e sì perché Dieo aveva preso da Audronida un talento e da Archippo quaranta mine; imperocche, quantunque avesse, come suol dirsi, un piè nella fossa, pur non seppe astenersi dalla vergogna e dall'iniquità di una tale azione. Il simigliante egli aveva già fatto poco tempo innanzi verso Filino da Corinto: poiche accusandolo di aver mandato alcuno a Menalcida e di parteggiar pei Romani, flagellando e tormentando lui e i figliuoli gli uni sotto gli ocehi degli altri, non prima cessò che spenti fossero e i fanciulli e Filino. Tale essendo la stolidezza e sconsigliatezza di tutti costoro, quale a mala pena si potrebbe trovare fra i Barbari, egli è chiaro che alcuno mi potrebbe ragionevolmente chiedere, come mai tutti non furono tratti-ad irreparabile rovina. Io per me direi che un'astuta e ingegnosa fortuna contrastasse colla stolidezza e mania de' governanti, e volendo in ogni modo salvare gli Achei, si appigliasse a quello che ancor le rimaneva da fare, come suole il buon lottatore, e questo era che presto venissero meno gli Achei e facilmente fossero vinti, il che ella fece. Onde ne venne che l'ira e il furore non arsero a lungo nei Romani, nè vennero altre forze dall'Africa, ne i capi loro, che tali erano quali si disse, ottenuto qualche buon successo, poterono dimostrare la loro empietà verso i loro connazionali; imperocchè qualcosa fossero capaci di fare costoro verso di quelli, quando avessero avuto un'occasione od un prospero successo, è ragionevolmente manifesto per quello che sopra si è detto. Infatti andava allora per le bocche di tutti questo proverbio: Se presto non fossimo periti, or non saremmo salvi; come se avessero voluto dire, se i cattivi non fossero stati spenti, la Grecia non sarebbe stata salva.

VI. D'allora in poi fece parlare di sè Aulo Postumio; imperocchè era nato di casa e di schiatta nobilissima, e per indole sua propria estremamente garrulo, e ciarliero e millantatore, ed innamoratosi fin da fanciullo della istruzione e della lingua de' Greci, continuamente e sazievolmente di tali cose discorreva, sicchè per cagion sua i più vecchi e i più illustri fra i Romani si mostravano avversi alle greche discipline. Infine pose mano eziandio a scrivere un poema e una storia, nel proemio della quale implerava da coloro, che in lei imbattuti si fossero, perdono, se egli, come quello che era romano, non poteva intieramente possedere la lingua greca e una giusta economia nell'opera sua. Al quale sembra che urbanamente rispondesse M. Porcio Catone con dirgli ch'ei non sapeva bene per qual motivo egli facesse una somigliante preghiera; imperocchè se il congresso degli Anfizioni gli avesse imposto di scrivere quella storia, forse egli avrebbe dovuto dir quanto ei disse e fare una tale preghiera; ma che avendo egli scritto per sua propria volontà e senza che nulla il costringesse, il domandar poscia perdono, se cadeva in qualche barbarismo, era segno di somma sciocchezza; nello stesso modo che se alcuno ai giuochi ginnici si facesse inscrivere tra i pugilatori o i pancraziasti, e poi presentandosi nello stadio, allorchè dovesse combattere, supplicasse gli spettatori a volerlo avere per iscusato se non sa esporsi alla fatica ed alle percosse. Egli è chiaro che costui giustamente si guadagnerebbe le risa; il che doveva pure accadere a somiglianti scrittori di storie, perchè non si mostrassero arditi più del dovere. Similmente nel resto della sua vita egli imitò i Greci in ogni loro cosa peggiore : chè amante della voluttà egli era e nemico della fatica. E di questo abbiamo una prova nelle cose stesse di cui trattiamo: chè venuto essendo egli pel primo ne' paesi di Grecia, in quella occasione che si combattè nella Focide, fingendosi ammalato si ritirò a Tebe affine di non pigliar parte ai rischii; terminata poi la battaglia, fu il primo ad annunziarne l'esito favorevole al senato, descrivendo minutamente egni cosa, come se egli avesse pigliato parte alla giornata.

VII. Polibio, narrando in modo lagrimevole ciò che avvenne quando Corinto fu presa, aggiunge qual fosse lo spregio de soldati per le opere dell'arti belle e le offorte preziose dei tempii; imperocchè dice che vide egli stesso strascinar al suolo le tavole dipinte, e i soldati giuocare sovr'esse agli scacchi. E dice quai dipinti fossero, il Bacco di Aristide (a cagion del quale dicono alcuni nascesse il proverbio: Nulla contro di Bacco) e l'Ercole tormentato dalla veste mandatagli da Deianira. (Strabbore, lib. VIII, pag. 381).

VII. a. Per l'anteriore henevolenza del popolo verso di Filopemene; non si abbatterono le statue di lui, che erauo in alcune città; sicelò mi pare che quando secondo verità si opera producasi un'indelebile henevolenza in quelli che furono beneficati. — Perciò alcuno potrebhe giustamente citare il proverbio che dice: Non nella porta si sbaglia, ma nel bivio. (Framm. ratir.).

VIII. Molte essendo le immagini di Filopemene e molti gli onori che le città gli avevano decretati, un uom romano, nella sventura che toccò in Corinto alla Grecia, tentò di abbatterle tutte e di accusar lui come quello che vivendo era stato nemico ed avverso ai Romani. Di ciò discorrendosi e Polibio a quel tristo accusatore opponendosi, nè Mummio nè i legati soffersero che si distruggessero i monumenti di quell'uomo glorioso. (Plutarce in Filopemene).

Imperocchè cercò (Polibio) dimostrare largamente ciò che noi da principio abbiam detto intorno a quell'uomo

(Filopemene), cioè che molte volte egli si oppose agli ordini dei Romani, ma solo finchè egli non li avesse istruiti e persuasi nelle cose di cui si dubitava; nè questo faceva a caso; e che egli aveva dato una prova sincera della inclinazione sua per essi, mostrandosi grato, come dicesi, fin di mezzo al fuoco in occasion delle guerre con Filippo e con Antioco. Imperocchè godendo egli allora di molto favore presso i Greci sì pel poter suo e sì per quello degli Achei, conservò inviolata l'amicizia coi Romani, pigliando parte a quella deliberazione degli Achei, per la quale, scritta innanzi che i Romani passassero in Grecia, portavano fuor del loro paese la guerra ad Antioco ed agli Etoli, mentre quasi tutti gli altri Greci si staccavano dall'amicizia de' Romani, Le quali cose avendo udito i dieci (ambasciadori) e la proposta di Polibio accogliendo, concessoro che a lui solo si conservassero i monumenti in ogni città. Colta la quale occasione, Polibio chiese dal capitano le immagini, che già dal Peloponneso trasportate si erano nell'Acarnania, vo' dire quelle di Acheo e di Arato e di Filopemene. Per la quale proposta molto rallegrandosi il popolo, gl'innalzo una statua di marmo, (Estr., Val.).

IX. Poichè i Dieci ebbero aggiustato le cose nell'Acaia, ordinarono al questore, il quale voleva vendere le sostanze di Diec, che, posto prima da parte e offerto in dono a Polibio quanto di quelle cose voleva segliere, vendesse il resto a chi lo comperasse. Ma quegli a tal segno si astenne dal ricevere alcuna di quelle cose, che anche i suoi amici ammonì a non mostrare desiderio alcuno di ciò che il questore vendeva. Poichè questi andava in giro per le città e vendeva i beni di tutti coloro che erano stati partigiani di Diec, od erano stati condannati, se essi non avevano o figli, o genitori. Ai quali ammonimenti vi fu chi non die retta; ma quanti il consiglio di lui seguitarono, si procacciarono hellissima lode presso i lore concittadini.

X. Queste cose ordinate avendo nello spazio di sei mesi i Dieci, venuta la stagione di primavera, navigarono verso l'Italia, lasciando ai Greci una bella testimonianza del carattere dei Romani. E nel separarsi diedero a Polibio l'incarico di percorrere le città, e giudicare di quelle cose di cui tra gli uomini nasceva contestazione, finchè acquistassero pratica del governo e delle leggi. Ed egli dopo un certo tempo fece sì che gli uomini si acchetavano al governo loro imposto, e le leggi più non davano impiccio ad alcuno e nelle cose private e nelle pubbliche. Laonde mentre già prima generalmente commendavano quell'uomo e l'onoravano, in queste ultime occorrenze e pei sovraesposti fatti in ogni gnisa l'encomiavano, e il colmavano degli onori più grandi in ciascuna città [e vivo e poiche fu morto]. E tutti giudicavano che in questo ragionevolmente si operasse, chè se egli ciò non avesse compinto, nè scritte le leggi che riguardavano la comune amministrazione della giustizia, ogni giudizio sarebbe rimasto sospeso e ogni cosa piena di molta confusione. Laonde si dee riputare che questa sia la più bella cosa che facesse Polibio tra quelle che sopra si sono raccontate.

XI. Il capitane de' Romani, poichè il Consiglio dei Dieci fu partito dall'Acaia, ristorato il luogo, che era sull'istmo, ed ornati i templi di Olimpia e di Delfo, nei di seguenti percorse le città, onorato in ciascuna e incontrando quella gratitudine che gli si conveniva. E ben era giusto ch'ei fosse accollo con onore e pubblicamente e privatamente; imperocchè in ogni cosa governato si era in modo, riservato e puro, e in tutti gli affari avea fatto prova di mitezza, avendo pure una grande occasione e piena, halta di trattare i Greci altrimenti. Chè se in alcuna cosa parve ch'egli si discostasse da ciò che era convenevole, ig, son d'opinione che ciò non provenisse da lui, ma dagli àmici che il circondavano. E ciò più che in altra cosa fu manifesto nell'uccisione de' cavalieri di Calcedonia.

Cose di Egitto, - Elogio di Tolomeo Filometore,

XII. Tolomeo re di Siria (e di Egitto) morì per una ferita ricevuta combattendo, meritevole, secondo alcuni. di molte ledi e di enore, secondo altri tutto all'opposto. Chè mite egli era e buono quanto qualunque altro dei re che l'avevano preceduto, e una grandissima prova di ciò si è che egli prima di tutto non tolse di vita alcuno degli amici suoi per qualunque siasi colpa, e credo ancora che niun altro fra gli Alessandrini per cagion sua fosse ucciso; quindi credendosi ch'egli fosse stato balzato dal trono per opera del fratello, ed avendo in Alessandria propizia occasione di nuocergli, volle che il fallo di lui fosse posto in oblio, e dono ciò avendogli quello ancora teso insidie in Cipro, poiche in Lapito egli ebbe in poter suo la persona e la vita di lui, non solo non lo punì come nemico, ma gli diede presenti maggiori di quel che gli dovesse per le convenzioni prima fatte tra loro, e promise ancora di dargli in isposa la sua figliuola. Tuttavia nella prosperità e nei buoni successi andava perdendo ogni vigoria dell'animo suo, e ne veniva in lui una certa dissolutezza e viltà tutta egiziana, e per siffatte disposizioni cadde sovente in grandissimi rischi. (Estr. Val.).

## Dall'epilogo della storia.

XIII. Polibio, in sul finir della sua storia, dice: Compiuto questo, noi ce ne tornammo da Roma, avendo quasi posto il colmo alle cose civili da noi operate, degna mercede della benevolenza nostra verso i Romani: per il che noi facciam voti a tutti quanti gli Dei, che ci sia concesso di poter continuare in questo stato finche ci basti la vita; ben veggendo come la fortuna sia solita portar invidia agli uomini e mostri sua potenza specialmente in quella parte, in cui ciascuno si crede più felice e saldo. È così succedute sono quelle cose.

XIV. E noi, giunti al termine di tutta l'opera nostra,

vogliamo, ricordandoci dell'esordio e della proposizione che abbiamo fatta nel dar cominciamento alla nostra storia, ricapitolare tutto l'argomento di essa, accordando il principio colla fine e in generale ed in particolare. Abbiam dunque esposto nell'introduzione, come noi cominciavamo a prepararci la via da quel punto in cui lascio le cose Timeo, risalendo per sommi capi agli avvenimenti d'Italia, di Sicilia e di Libia, poichè egli non parlò nella sua storia se non di quei luoghi; giunti poi a quel tempo, in cui Annibale prese il comando dell'esercito cartaginese, e Filippo, figliuol di Demetrio, il regno di Macedonia, e Cleomene, lo Sparziata, fuggi di Grecia, e insiem con loro Antioco sali sul trono di Siria, e Tolomeo soprannominato Filopafore su quello d'Egitto, abbiamoannunziato, come da questi tempi fatto nuovamente principio, cioè dall'olimpiade centotrentesimottava, avremmo narrati i comuni avvenimenti di tutta la terra, scrivendoli per olimpiadi e dividendoli anno per anno, e giudicandoli col paragone degli uni cogli altri fino alla ruina di Cartagine e alla battaglia che si combattè all'Istmo di Corinto fra gli Achei e i Romani, e la conseguente ristaurazione delle cose de' Greci. Dalla quale narrazione noi dicevamo che deriverebbe un bellissimo ed utilissimo frutto ai desiderosi di apprendere, cioè il conoscere in qual modo e per qual genere di politica soggiogati quasi tutti i paesi della terra cadessero in poter dei Romani, il che prima non si trova esser mai ad altro popolo accadato. Tutto questo avendo noi dunque compiuto, più non ci resta a far altro che dichiarare i tempi che abbraccia la nostra storia, e la quantità dei libri in cui è divisa, e la misura dell'opera intiera. (Framm. vatic:).

PINE DELLE STORIE DI POLIBIO.

# APPENDICE



## FRAMMENTI VATICANI ED ALTRI FRAMMENTI

he non si trovano nella traduzione del dott. Koen.

### LIBRO VI.

SOMMARIO

Argomento di questo libro (§ I.) — Perche sospendendo il racconto egli ponga in questo luogo l'esposizione di quanto s'appartiene al governo della repubblica romana (§ I. a.)

La repubblica romana floridissima ai tempi d'Annibale — Che gli resti ancora a dire — Molli ingiustamente accusano gli storici per aver tralasciato cose di minor momento — Non da quel che ommettono, na da quel che dicono giudicar si debbono gli serittori (§ LVII. a.) — Ogui cosa, chi la voglia ben giudicare, der essere osservata in tempo opportuno (§ LVII. b.)

Ricerca delle cagioni — La costituzione del governo è causa di buona o cattiva riuscita nelle imprese (§ LIX, 4. a.)

## Argomento del libro:

I. In questo punto facendo sosta alla nostra narrazione, fermiamoci a ragionare della repubblica dei Romani. Dimòstreremo in seguito come il carattere particolare del loro governo giovasse loro moltissimo a conquistare non solo la signoria di tutti gl'Italiani e de' Siciliani, e ad aggiungervi quella degli Spagnuoli e dei Galli, ma eziandio in fine, vinti avendo in guerra i Cartaginesi, a concepire il pensiero di assalire ogni popolo della terra.

I. a. Non ignoriamo che alcuni non si sapranno spiegare come noi, intralasciando il legame e il procedimento di una continuata narrazione, abbiamo in questa occorrenza aspettato a ragionare della predetta repubblica. Ma crediamo di avere fin da principio dimostrato ampiamente come il far questo fosse cosa per noi necessaria e una delle parti del nostro argomento, e in particolare nell'introduzione e proposizione della storia, nella quale dicevamo, che la più bella e la più utile cosa che derivar ne poteva a coloro che per avventura leggessero l'opera nostra si era il conoscere e l'apprendere da quale specie di governo soverchiate quasi tutte le nazioni della terra, in non intieri cinquantatre anni cadessero sotto l'unica signoria di Roma, il che non si legge che mai prima avvenisse. Ciò avendo giudicato di dover fare, non vedemino altro luogo che più del presente si convenisse a tale considerazione ed esame per chi voglia trattare del governo degli Stati. Imperocchè siccome coloro che ragionar vogliono in particolare di qualche uomo o dappoco o valente, quando si propongono di giudicare secondo verità, non si contentano di trarre argomento. quanto alla vita di lui, dai tempi tranquilli e senza pericolo alcuno, ma sì dalle peripezie dell'avversa fortuna e dalle buone opere compiute nella prosperità, riputando che questa sola pietra di paragone vi sia pell'uom perfetto, il sapere con grande animo e generosamente sopportare tutte quante le mutazioni della fortuna ; così pure si deve governare chi ragiona delle cose civili. Per il che non sapendo noi quale o più rapida, o maggior mutazione vi abbia di quella cui andarono soggetti a' dì nostri i Romani, in questo punto abbiamo aspettato a ragionare di loro. E ben si potrà conoscere la grandezza di quella mutazione da ciò... Cerca ove parlasi del governo degli eserciti. (Framm. vatic.).

LVII. a. ... Dalla calata di Serse nella Grecia, trent'anni dopo di quei tempi che abbiamo partitamente presi ad esaminare. Era poi bellissima e perfetta (la Repubblica romana) ai tempi di Annibale, dai quali noi abbiam fatto passaggio a dir queste cose; eppero della costituzione di quel popolo già avendo parlato, ora ci proveremo di mostrare quale egli era in quel tempo in cui, perduta la battaglia di Canne, ogni altra loro cosa pubblica era a mal partito. Io non ignoro che coloro i quali escono dal grembo di quel governo troveranno che io ho fatto una narrazione monca, intralasciando alcuni particolari; poiche essi tutto conoscendo e di tutto avendo pratica, per essere stati fin da fanciulli allevati in mezzo a quei costumi e a quelle leggi, non sentono già maraviglia di quel che si dice, ma cercano quel che si tace; no suppongono già che lo scrittore a bella posta non abbia tenuto conto di alcune piccole differenze, ma che der ignoranza abbia taciuto i principii e le conseguenze dei fatti; e delle cose dette non si stupiscono, come di cose piccole e di nessuna importanza, delle intralasciate lamentano il difetto, come di necessarie, volendo mostrare che essi ne sanno più degli scrittori. (Id.).

LVII. b. Ogni cosa, se a tempo suo si consideri, può essere sanamente o approvata, o biasimata; ma quando si trovi in diverse condizioni, posto a disamina, non puo apparire nè accettabile nò tollerabile il più delle volto nemmen quello che dagli scrittori è detto con gran forza e verifà. [dd.].

LIX. 4. a. Cosa che alletta insieme e arreca utilità. — D'anima desiderosissima d'imparare è propria la ricerca delle cagioni e la seelta dell'ottimo in ogni cosa; e in tutti gli affari credere si deve che una grande cagione di buona o di cattiva riuscita si abbia nella costituzione stessa del governo; imperocchè da questa, come da sorgente, non solo avviene che sgorghino tutti i divisamenti e i tentativi delle opere, ma ancora da essa traggano la loro perfezione. (Id.).

## LIBRO VII.

#### SOMMARIO.

Artifizio di Filippo il Macedone per impadronirsi della cittadella dei Messenii (§ XI.)

XI. In principio. — Filippo, re dei Macedoni, volendo impadronirsi della rocca dei Messenii, e detto avendo a coloro che governavano la città, ch'egli desiderava visitar a rocca e sacrificare a Giove, vi sali con alcuni famigli, e mentre sacrificava... (Franne. vatic.).

## LIBRO VIII.

#### SOMMARIO.

Morte di Tiberio, capitano dei Romani (§ I.) — I Tarentini montati in superbia chiamano Pirro (§ XXV. a.)

I. Tiberio (Gracco), capitan de' Romani, caduto per frode in agguato, e generosamente in quello governandosi, perdè la vita insieme co' suoi. (Id.)

XXV. a. I Tarentini, per la prosperità loro montati in superbia, chiamarono a sè Pirro l'epirota; imperocche

ogni libero popolo, che a lungo ha goduto della facoltà di far quanto gli piace, per natura sente sazietà delle cose presenti, e quindi si cerca un padrone, e quando l'ha ottenuto, di nuovo il piglia ad odiare, perchè sente di aver grandemente mutato in peggio. Il che allora accadde ai Tarentini.  $\{td.\}$ 

## L'IBRO IX.

#### SOMMARI

Egina e occupata dai Romani — Indulgenza di Publio verso i prigionieri egineti (§ XLII.)

## I Romani occupano Egina.

XLII. a. Presa Egina dai Romani, gli Egineti, che non si erano sottratti colla fuga, raccolti entro le navi pregavano il capitano che permettesse loro di mandare alle città loro consanguinee per ottenere che li ricomperassero; e Publio prima rispose loro acerbamente con dire che quando erano padroni di se stessi dovevano allora mandar ambasciadori ai più forti per impetrarne salvezza, non ora che erano divenuti schiavi. Poichè non era egli stolta cosa che essi, i quali poco prima non avevano neppur degnato di ascoltare gli ambasciadori da lui mandati, ora caduti in sua mano implorassero di poterne mandare ai loro congiunti? E per allora con queste parole da sè rimosse quelli che gli stavan dinanzi; ma l'indomani, fatti venir a sè tutti i prigionieri, disse che agli Egineti ei non doveva alcun riguardo di umanità : ma che in grazia di tutti gli altri Greci loro permetteva di mandare ambasciadori pel riscatto, poichè tale era il costume loro, [Id.].

Un and In Ground

#### LIBRO XI.

#### SOMMARIO.

Risposta di Scipione a coloro che l'esortavano a riposare — Colloquio di lui con Siface — Detto di Asdrubale a questo riguardo (§ XXIV. a.) Utile cognizione delle cause (§ XXXV.)

XXIV. a. Tutti chiamando felice Publio (Scipione) dopo ch'egli aveva cacciati i Cartaginesi dalla Spagna, ed esortandolo a riposare e viversene tranquillo, poichè aveva posto termine alla guerra, rispose ch'egli teneva loro per beati, poichè nudrivano tali speranze; ma che egli allora specialmente volgeva in animo in qual modo incomineiar dovesse la guerra contro i Cartaginesi; giacchè per l'innanzi i Cartaginesi avevan mosso guerra ai Romani, ora per fortuna era venuta l'occasione che i Romani la movessero ai Cartaginesi. (Suda in 'Paoqueto e Framm. ratic.).

Publio con Siface discorrendo, come quello che in tal cosa era molto favorito dalla natura, così cortesemente e destramente parlò, che Asdrubale disse l'indomani a Siface, Publio essergli sembrato più da temere nei discorsi che nelle armi. (Framm. catic.).

XXXV. Polibio dice: Di che utilità è egli mai pei leggifori l'esporre le guerre e le battaglie e le città ridotto in ischiavitù ed assediate, se poi non conoscono le cagioni per cui in ciascun fatto questi fecero buona proya e quelli ebbero la peggio? Imperocchò la riuscita dello imprese porge solo diletto agli uditori; ma la ricerea acconciamente fatta dei consigli che mossero gli uomini alle imprese, è di giovamento ai bramosi d'istruirsi; specialmente poi il mettere in chiaro tutti i particolari cho riguardano il maneggio di una cosa è buon indirizzo per coloro che vi fanno attenzione. (Id.).

## LIBRO XII.

#### SOMMABIO.

## Giudizio intorno alle storie di Timeo.

Timeo senza ragione accusa Eforo e Teopompo (§ IV. a.) — Puerile narrazione el egli fa dell'uso che avevano i Romani di sacrificare presso la città un cavallo (§ IV. b.) — Cattivo storico delle cose di Africa, di Sordegna e specialmente d'Italia — Trascura affatto il far ricerche intorno ai fatti (§ IV. c.) — Si mostra ignaro persin dei luoghi in cui nacque — Ridicolo errore di lui intorno alla fontana di Aretusa (§ IV. d.)

Intorno all'origine dei Locresi Polibio segue l'opinion di Aristotele e rifiuta quella di Timeo (§ VI. a.) — Ragioni di ciò — Mofivo per cui i Locresi emigrarono (§ VI. b.)

Timeo è scrittore di qualunque altro genere si voglia; ma non istorico (§ XI. a.)

Timeo suole mentire di proposito (§ XII. a.) — Si spiega il proverbio: Convenzioni dei Locresi (§ XII. b.) — Timeo biasima negli altri i difetti che gili ha — Schernisce Callistene — Loda Demostene e tutti gli altri oratori di quel tempo (§ XII. c.)

Chi mentisce una volta di proposito nella storia non merita più fede -Uso di Timeo nell'esporre le concioni e i discorsi degli ambasciadori -Scrive non quel che fu detto, ma quel che si doveva dire (2 XXV. a.) - Ufficio dello storico il conoscere quali discorsi veramente si tennero e le cagioni delle cose - Timeo pone in cambio di questo false argomentazioni e verbose cicalate (§ XXV. b.) - Si procaccia autorità coldir male degli altri - Lo stesso accadde al fisico Stratone - Facile l'accusar gli altri, difficile il manear noi di difetti (§ XXV. c.) - Timeo spese in Atene il suo tempo a leggere le storie degli antichi - Paragone tra la storia e la medicina - Tre parti della medicina - Due scuole mediche in Alessandria, gli Erofilei e i Callimachei (8 XXV. d.) - Tre parti della storia (§ XXV. e.) - Per iscriver bene una storia non basta raccoglier la materia dai libri (§ XXV. f.) - Di ciò sono un esempio Eforo, Teopompo e specialmente Timeo (§ XXV. g.) - Gli storici che non sono pratichi delle cose che narrano, son quasi di nessuna utilità pei lettori (§ XXV. h.) - Timeo non ha pratica delle cose. e il confessa egli medesimo (2 XXV. i.) - Se non tutte, almeno le principali arti e facoltà professar debbono per se medesimi gli storici (§ XXV. 1.) - In Omero si scorge molta pratica delle cose - Timeo fa mal uso di concioni ed orazioni nelle sue storie (§ XXV. m.) -

Politio mostra come una tal parte della storia vuol essere trattata (XXV. n.) — Per confermane is saa opinione traa essempi dalle storie di Timoo (§ XXV. n.) — Beride le parole che Timeo pone in boccă ad Emiocrate imnanzi al senato di Gela (§ XXV. p.) — Urzizione fanciule lesca e da scuola (§ XXVI. n.9) — Mo meno ridicola esortazione ai Greci, ch'egli attribuisce a Timoleonfe (§ XXVI. a.) — Timeo vondi retre i Siciliani e specialmente i Siracusani sopra tutti gli attri unorini (§ XXVI. b.) — Ad uno storice tanto scipito succede lo stesso che a coloro che studiano eloquenza nell'Accademia (§ XXVI. c.) — Si concilia Timeo una falsa ammirazione con raccondi di cose maravigliose — Ei si pompeggia nella descrizione delle colonie (§ XXVI. d.) — Ma anche in questo son palesi i suoi errori — La sua storia, non che giovare, nuoce agli studiosi (§ XXVI. c.) — La parte prammatica della storia d'Imneo è zeppa di errori (§ XXVI. c.) — La parte prammatica della storia d'Imneo è zeppa di errori (§ XXVI. c.) —

Lodi di Eforo — Perche non si veda chiei l'ha saccheggiato, Timeo il biasima insieme cogli altri (§ XXVIII in fine.) — Colui che narra per esperienza propria è di molto superiore a chi riferisce le cose per tra-

dizione altrui (§ XXVIII. a.)

# Altri errori di Timeo e mal animo di lui.

IV. a. Polibio, dopo aver a lungo biasimato Timeo, dice nuovamente: Siffatti errori, che ad altri si condonerebbero, chi li vorrà scusare in Timeo, che per cotali bagattelle si appiccica agli altri; fra i quali biasima Teopompo, perchè tornato essendo Dionisio dalla Sicilia a Corinto sopra una nave lunga, egli dice che Dionisio - tornò in una nave tonda? Taccia poi Eforo di contraddizione e lo sbugiarda, dicendo ch'egli narra che Dionigi il Vecchio prese il potere in età d'anni ventitre, e ne regnò quarantadue e mori entrando nei sessantatre; imperocchè nessuno può dire questo essere piuttosto fallo dello scrittore che del copista; poiche o bisognava che Eforo avesse in isciocchezza superato Corebo e Margite, se capace non era di calcolare che quarantadue aggiunti a ventitre danno sessantacinque, o non potendosi credere che questo errore sia di Eforo, egli è palesemente errore del copista: e nessuno vorrà far buon viso alla vana ambizione e al desiderio di biasimare che è proprio di Timeo.

IV. b. E di nuovo ove parla di Pirro dice che i Romani facendo ancora commemorazione della presa d'Ilio, in un giorno determinato uccidono, saettando, un cavallo in luogo vicino alla città detto il Campo Marzio, poiche Troia fu presa per mezzo del cavallo chiamato duvio o di legno: cosa di cui non si può dare la più puerile; imperocchè in tal guisa bisognerebbe dire che tutti i Barbari sono discendenti dai 'Troiani; e infatti quasi tutti, o almeno i più, quando vogliono incominciare una guerra, o venir con altri a decisiva battaglia, sacrificano prima un cavallo e lo scannano per trarre augurio del futuro dal cadere di quell'animale.

IV. c. E Timeo in questa specie particolare d'irragionevolezza non solo a me pare che mostri molta imperizia, ma più ancora molta rozzezza, come quello che dal sacrificar ch'ei fanno un cavallo trasse la conseguenza che ciò essi facciano perchè si crede che Troia sia stata presa per mezzo d'un cavallo. E da ciò ben si fa manifesto quanto male egli abbia narrato le cose di Libia, di Sardegna e specialmente d'Italia, ed insomma com'egli compiutamente bistrattasse una delle parti più proprie della storia, quale si è quella che riguarda la ricerca delle cose; imperocchè i fatti compiendosi in un medesimo tempo in luoghi diversi, ed essendo impossibile che il medesimo uomo si trovi insieme in più luoghi, non è possibile parimente che un sol uomo sia testimone oculare di tutti i luoghi della terra e delle cose particolari che sono in essi; e ne viene per conseguente ch'egli debba intendere le cose dai più e credere a quelli che son più degni di fede, ed essere non cattivo giudice di quanto gli avviene di udire.

IV. d. Nel qual genere di cose benche molto si allacci la giornea, pur mi sembra che Timeo sia molto lontano dal vero, poiche non solo non conferma accuratamente la verità colla testimonianza degli altri, ma nemmeno di alcuna delle cose di cui egli fu testimone oculare, o di quei luoghi in cui egli fu, ragiona punto sanamente; e ciò si farà chiaro se noi dimostreremo che di quelle cose

stesse di Sicilia ch'ei narra, non aveva cognizione; nè abbisogneranno molte parole a provare la falsità di lui. quando si troverà che trattandosi di quei luoghi stessi in cui egli nacque e fu sepolto, e dei più celebrati fra questi, egli si mostrò ignorante e lontano dalla verità. Ebbene egli dice che la fontana di Aretusa che è in Siracusa trae l'origine sua dal fiume Alfeo che è nel Peloponneso e scorre per l'Arcadia e per Olimpia, e che questo sprofondandosi entro terra e correndo per quattro mila stadii sotto il mar siculo, esce fuori nuovamente a Siracusa, ed esser questo chiara prova di un tal fatto, che caduta essendo una volta molta pioggia verso il tempo de' giuochi olimpici, e il fiume inondato avendo i luoghi intorno al santuario, Aretusa cacciò fuori molto letame, che veniva da' buoi in quella solennità sacrificati, ed una boccetta d'oro, cui alcuni riconoscendo che a quella festa apparteneva, ricolsero: (Framm. rat.).

VI. a. Da ciò chi argomenti si accosterà piutosto ad Aristotele che a Timeo. E quel che viene in seguito a questo è intieramente assurdo; chè il supporre, com egli mostra di fare, che non era conveniente che i servi dei Laccdemoni, i quali combattevano insieme con loro, rendessero il contraccambio della benevolenza de' padroni agli amici di questi, è una sciocchezza; giacchè i servi non la benevolenza soltanto, ma e l'ospitalità e le parentele dei padroni, quando si trovano in grande e inaspettata fortuna e sia passato alcun tempo, cercano per natura loro di affettare e di rinnovare più ancora che i parenti non fanno, studiandosi di cancellare la passata inferiorità e abbiettezza col voler parere piuttosto discendenti che liberti dei loro padroni,

VI. b. E questo è molto conveniente che accadesse ai Lecresi; imperocchè postisi in luogo lontano da coloro che li conoscevano, e coll'aiuto del tempo, non erano così stolli da cercar cosa, per cui si rinnovasse la memoria della lero bassezza, e solleciti erano per lo contrario di far

che rimanesse nascosta. Perciò dalle donne convenientemente pigliarono il nome della città loro ed inventarono una parentela per parte di donne, e le amicizie e le alleanze antiche furono dalle donne rinnovate. L'aver poi gli Ateniesi devastato quel territorio non è prova che Aristotele dicesse il falso; poiche probabile essendo, per quanto si disse, che, se anche dieci volte fossero stati servi, avrebbero pur sempre simulato l'amicizia coi Lacedemoni coloro che partiti da Locri (di Grecia) approdati erano in Italia, riesce anche probabile l'inimicizia verso loro degli Ateniesi, che non cercavan già quel che fosse di loro un tempo, ma qual parte seguissero. Per Giove! come mai, dirà alcuno, i Lacedemoni rimandarono in patria quelli che erano giunti a pubertà perchè vi procreassero figliuoli, e non permisero ai Locresi di fare lo stesso? Ciuscuna di queste cose non solo quanto a credibilità, ma ancora quanto a verità è ben diversa dall'altra, poichè non avrebbero mai vietato ai Locresi ciò che facevano essi medesimi, chè sarebbe assurdo, nè, se anche imposto gliel'avessero, i Locresi avrebbero fatto guello che essi fecero. Poi Lacedemoni infatti era patria istituzione e costume che tre o quattro uomini avessero una donna sola, talvolta eziandio molti fratelli, e i figli loro fossero comuni; e quand'uno già aveva generato figliuoli che gli bastassero, era bella ed usata cosa il cederla a qualche amico. Ma i Locresi non essendo legati dalle imprecazioni, tra le quali i Lacedemoni giuravano di non tornarsene a casa prima di essersi per forza impadroniti di Messene, facilmente tolleravano di non poter tutti insieme far ritorno, ma a parte e raramente tornandovi. diedero tempo alle donne di contrarre famigliarità cogli schiavi o con quelli che già prima erano stati loro mariti, e specialmente alle vergini, il che fu causa di quella cacciata. (Id.).

XI. a. Timeo dice che la più gran colpa in uno storico è dire il falso, epperò esser lecito a coloro che di

falsità sono convinti nelle loro opere, cercare pei libri loro un qualunque altro nomo, che non sia quello di storia.

XII. à Accordandoci în questo, jo mi credo che la falsită sia ben diversa secondochê proviene da ignoranza, o da deliherazione; e quella ammette scusa e benevola correzione, questa è meritevole d'essere inesorabilmonte ripresa; di siffatta falsită è colpevole Timeo assai volte; e ch'egli sia proprio tale già conoscere il possiamo.

XII. b. Per quelli che le convenzioni fatte rinnegano, riferiremo il seguente proverbio: Convenzioni dei Locresi. En arrano la cosa in questo modo, acconsentendovi gli scrittori e gli altri uomini tutti. Verso il tempo dell'invasione degli Eraclidi avendo i Locresi convenuto coi Peloponnesii di alzar di que 'nocht che s'usano in guerra, se accadeva che gli Eraclidi si avanzassero non per l'Istmo, ma dalla parte di Rio, affinche avvisati si opponessero all'invasion loro, avvenne che gli Eraclidi con tutta sicurezza fecero il loro passaggio, e i Peloponnesii per la mala fede dei Locresi dandosi poco pensiero della difesa, ebbero i nemici in casa senza che punto se ne fossero accorti.

XII. c. ... Biasimare e deridere coloro che nelle storie sognano o fanuo l'invasato. Quanti adunque da tali baie non vanno immuni debbono essere contenti se per avventura biasimati non sono, ma non essi assalir gli altri per qualche cosa di somigliante, come avvenne a Timeo; imperocchè egli dice che è un adulatore Callistene, il quale serive siffatte cose, e molto si scosta dalla filosofia, e simile è a' corri o a donne furibonde nelle orgie, e giustamente fu punito da Alessandro, avendo, egli corrotto, quanto peteva, l'anima di lui. Loda poi Demostene e tutti gli altri oratori, che fiorirono in quell'otà, e dice ch'eran degni della Grecia, perchè si opposero a chi voleva concedere onori divini ad Alessandro, e che questo filosofo, che ad uom mertale diede l'egida e il fulmine, giustamente si ebbe dalla divinità quello che si meritava. [td.]

XXV. a. Interno a Timeo così dice Polibio da Mega-

lopoli: Come, secondo il proverbio, basta una gocciola per conoscere tutto il liquore di cui è pieno un gran vaso, così pure conchiuder dobbiamo in questo, di cui trattasi; imperocchè se egli fu trovato una o due volte bugiardo ne' suoi scritti, e questo egli fece di proposito, è chiaro che non vi sarà più nulla di sicuro e di saldo nelle cose dette da un tale scrittore. Ed affinchè di questo si persuadano anche quelli che più sono innamorati di Timeo, noi dovremmo discorrere del modo ch'egli tiene e specialmente nelle concioni ed esortazioni e ancor più nei discorsi delle ambascierie, ed insomma in tutto quello che è quasi la parte più importante dei fatti, e in cui tutta si contiene la storia. Imperocchè quale dei lettori non intende per qual ragione Timeo abbia inserite le esortazioni nella storia e le abbia inserite a bella posta? Chè non iscrisse già cose che siansi dette, nè come veramente furono dette, ma ponendole come avrebbero dovuto essere proferite, enumera i pronunziati discorsi e i fatti che loro tennero dietro in quel modo che cercherebbe di fare taluno per esercizio discorrendo sopra un dato argomento per far mostra di sue forze, ma non per esporre cose veramente dette.

XXV. b. Proprietà della storia si è questa, conoscere in primo luogo quali siano quei discorsi che veramente furono pronunziati, e in secondo luogo saper le cagioni per cui ciò che si fece o si disse ebbe esito felice o infelice; imperocchè quella specie di narrazione che è nuda affatto alletta bensì, ma non giova; se poi le cagioni de' fatti si aggiungano, la storia si fa utile e fruttuosa. Infatti quel trasportare in mezzo alle occorrenze nostre cose che han somiglianza con esse, ci è spinta e mezzo ad anticipatamente conoscere il futuro, ed ora a guardarci, ora imitando il passato a governarci con maggior ardire nelle cose in mezzo a cui ci troviamo; ma chi passa sotto silenzio i discorsi che veramente ebbero luogo e le cagioni de' fatti, e invece riferisce non vere argomentazioni e lunghe cicalate, toglie di mezzo quel che è proprio della storia. Il che fa specialmente Timeo, e a

Vol. IX. - Polibio

tutti noi è noto come pieni siano di questi sconci i libri di lui.

XXV. c. Probabilmente non saprà taluno spiegarsi come mai, essendo egli tale quale noi l'abbiamo dimostrato, abbia presso di alcuni trovato tanto accoglimento e tanta fede. Di ciò si è questa la cagione, che soverchiando nella sua storia le riprensioni e i biasimi contro gli altri, non dalla sua narrazione nè da' suoi particolari giudizii egli è posto in mostra, ma dal male che degli altri egli dice, nel qual genere mi pare ch'egli sia molto attivo e sommamente da natura inclinato. Il simile accadde al físico Stratone, il quale allor che provasi a giudicare le opinioni altrui è le taccia di falsità, è una maraviglia; quando poi mette fuori qualche cosa da sè ed espone un pensiero suo particolare, è difficile che agl'intelligenti altri appala più sciocco e più stupido di lui. E mi pare che nello scrivere accada lo stesso che in tutte le altre cose della vita nostra, nella quale è facile il riprendere altrui, difficile il tenersi lontano dall'errore, e quasi, per dirla in una parola, si può scorgere che coloro i quali sono più pronti a biasimar gli altri, nel particolare del viver loro cadono in errore più spesso.

XXV. d. Ma a Timeo un'altra cosa avvenne, oltre quelle di cui abbiamo scritto: imperocchè abitato avendo quasi cinquant'anni in Atene e trovandosi vicino ai monumenti che lasciarono gli antichi, credeva di avere un grandissimo stimolo a scriver la storia, nel che mi pare che andasse errato; imperocchè simili essendo in alcuna cosa la storia e la medicina, e l'una e l'altra di loro dividendosi in tre parti, avuto riguardo alle maggiori differenze, ne viene che anche coloro che si rivolgono ad esse si trovino in eguali condizioni. E per venir tosto alla medicina, una parte di lei è quella che dicesi razionale, poi viene la dietetica, e terza è la chirurgica e farmaceutica, è in generale il non mancar di audacia e il simulare dottrina. E la razionale, che ebbe quasi tutta cominciamento in Alessandria da quelli che ivi si chiamano Erofilei e Callimachel; è tale che contiene una parte del-

l'arte medica, ma in apparenza e per quel che promette fa cotal pompa di sè da parere che nessuna delle altre possegga punto di quell'arte; ma se tu metti questi medici alla prova conducendo loro innanzi un ammalato, allora si riconosce che tanto mancano di pratica quanto chi non abbia mai letto alcun libro di medicina; dei quali essendosi posti in mano, persuasi dalla potenza delle loro parolo, alcuni ammalati, la cui malattia non avea nulla di grave, furono spesso condotti a pericolo della vita. Sono costoro veramente simili a coloro che appresero nei libri l'arte di condurre una nave; ma tuttavia camminando con pompa per le città, quando le turbe per la fama loro accorrono ad essi, traggono a mal partito quegli altri medici che diedero vera prova di sè colle opere loro, e innanzi agli uditori li dispregiano; la persuasione che nasce dalle parole vincendo spesso la prova che dai fatti deriva. La terza parle poi, che ha in se il vero fondamento di ogni disciplina, non solo è rara, ma il più delle volte per l'ignoranza delle moltitudini è oscurata dallo ciarle e dall'audaria.

XXV. c. Triplice essendo nello stesso modo la storia, e l'una dello sue parti essendo la cura intorno allè memorio de' fatti e l'adunar la materia che da quelle si trac, l'altra l'esamo delle città e dei luoghi, dei fiumi o de' porti, e in generale di quel che s'appartiene alla terra ed al materia ed al mare ed alle distanze, la terra poi riguardando lo politiche azioni, i più similmente si rivolgono a questa a cagion della buona opinione, di cui essa gode, e il maggior numero degli scrittori a ciò si accinge nulla di buono recando con sè, fuorchè leggerezza e audacia è temerità, è simili ai cerietani promettono mari e monti; badando solò a procacciarsi favore e a cogliere le occasioni propizio di guadagnarsi di che camparo la vita. Ma questi non meritano che di loro teniamo più a lungo parola.

XXV. f. Alcuni, che lodevolmente pare si accostino a scriver la storia, come i medici razionali passando il loro tempo nelle biblioteche, quando hanno dai libri tratta è ancora utilissimo il cercare le vicende loro e le sorti che loro toccarono nei tempi antecedenti; poiche il pasato ci fa convenientemente rivolger l'animo al futuro, se lo scrittore rianda con verità gli antecedenti di ciascuna cosa. Ma tuttavia chi in questa facoltà confidando si persuade, come Timeo, di poter narrare in bel modo le passate cose, sarebbe stolto per intiero e somigliante a colui che dopo aver contemplato le opere degli antichi pittori si credesse buon dipintore e sommo maestro in quell'arte.

XXV. g. Il già detto si farà più chiaro per quello che aggiungeremo, e senz'altro da quello p. e. che avvenne ad Eforo in alcuni luoghi della sua storia; poiche mi sembra che nelle cose che riguardano la guerra per mare egli possegga una certa cognizione, ma di quella su terra sia del tutto ignorante. Pertanto chi osservi come narra le due battaglie navali di Cipro e di Gnido, fatte dai capitani del re l'una contra Evagora da Salamina. l'altra contra i Lacedemoni, ammirerà lo scrittore per la sua sufficienza e pratica e per l'utilità molta che indi si può trarre in somiglianti casi; ma quando egli narra la battaglia di Leuttra fra i Tebani e i Lacedemoni, e quella data da questi ultimi a Mantinea, nella quale morì Epaminonda, se alcuno si ferma ad esaminare i particolari della narrazione, il modo con cui si ordinarono gli eserciti e le conversioni loro al tempo della pugna, egli si mostra ridicolo e del tutto ignorante e uomo che simiglianti cose non vide giammai. E la battaglia di Leuttra, che fu semplice, e si compiè con una sola operazione dell'arte militare, non fa molto manifesta l'ignoranza dello scrittore; quella invece di Mantinea, che fu molto più varia e diede luogo alla strategia, vince le forze e compiutamente soverchia l'intelligenza dello scrittore: e ciò riescirà manifesto, se alcuno ponendosi innanzi i luoghi secondo verità misuri i movimenti ch'egli descrivo.

Lo stesso accadde eziandio a Teopompo e a Timeo specialmente, del quale ora discorriamo; poichè quando essi narrano tali cose per sommi capi non si l'asciano scorgere, ma quando vogliono disporne e dimostrarne i particolari appaiono in tutto ad Eforo somiglianti.

XXV. h. Ĝii avvenimenti della guerra non è capace di scrivere chi non ha nessuna pratica delle cose di guerra, nè le cose civili colui che non ha mai avuto parte a siffatte azioni e contingenze. Quindi, non potendo alcuno scrivere praticamente se trae ogni cosa dai libri, nè in modo evidente, ne nasce che inutile diventa la storia loro a chi la pigli in mano; imperocebè se dalla storia si tolga ciò che è atto a giovarne, diventa il resto cosa contennenda e di nessuna utilità. Inoltre ogni volta ch'ei si mettono a discorrere partitamente delle città e dei luoghi, non essendo esercitati in quella scienza, necessariamente loro accade il somigliante è lasciano indietre molte cose degne d'essere ricordate, e a lungo discorrono di altre che non meritavano alcuna menzione. E ciò avviene specialmente a Timeo per non aver veduto le cose.

XXV. i. Dice Timeo nel libro trentesimoquarto: — Avendo io abitato cinquant'anni continui in Atene, come ospite, è manifesto ch'io non conosco punto la pratica della guerra, — nè vide co' suoi occhi i luoghi. Quindi ne viene che in tali parti della sua storia egli cada in errore, molte cose ignori, o narri falsamente; e quando gli capita di diri il vero, fa come i pittori, che con pelli impagliate per modello fanno le immagini delle bestie. I quali riescono talvolta bene per quel che spetta alle linee esteriori; ma non si trova nei loro dipinti l'espressione e l'evidenza di gagliardi animali, il che è propria dote dell'arte pittorica.

XXV. 1. Lo stesso avviene a Timeo, e in generale a tutti colore che si fondano sulla potenza che hanno acquistata sui libri; poiché manca loro l'evidenza delle cose, non potendo questa trovarsi se non in quegli scrittori che delle cose furono a parte; laonde non generano veremulazione negli uditori quelli che narrano cose da loro

non fatte; e perciò gli antichi riputavano che tale evidenza debba aver luogo nelle storie, sicchè, quando si tratti di cose civili, dir si possa: lo scrittore senza fallo fu al governo dello Stato, ed acquisiò pratica di ciò che avviene in tal genere di cose; quando discorre di guerra, dicasi che egli e capitano gli escretii e pigliò parte a qualche hattaglia; quando poi tratta delle cose private, dicasi che egli allevò figliuoli e visse in compagnia della moglie; e lo stesso quanto alle altre parti della vita: il che non si troverà in altri scrittori che in quelli che norran cose fatte da loro, e si applicano a questo genere particolare di storia. Egli è forse difficile l'esser capace di far da sò ogni cosa, ma il poter pigliar parle alle più importanti o comuni è necessario.

XXV. m. E che quanto si è detto non sia impossibile ci è bastante argomento il poeta (Qmero), in cui molta di questa evidenza si trova. Dallo quali cose potrebbe alcuno convenientemente conchiudere, che la cura posta ne' documenti de' fatti è la terza parte della storia e tiene in essa il terzo luogo. E quanto l'ora detto sia vero diventerà ancor più manifesto per le orazioni persuasive ed esortative e degli ambasciadori, di cui fa uso Timeo : imperocchè pochi scrittori ammettono discorsi [lunghi] : il maggior numero ne ammette alcuni brevi o scelti fra quelli che l'argomento concede, e tra questi altri i moderni, ed altri gli antichi, quali ne permettono gli Etoli, quali i Peloponnesii, quali gli Ateniesi per ciò appunto che sono Ateniesi: ma il riferire fuor di tempo e tutti quanti i discorsi cui ciascun fatto può dar luogo, come fa Timeo, che in ogni cosa trova occasion di discorsi. è opera affatto sciocca e fanciullesca e da scuola, e a molti fu cagion di mal successo e di scherno; ma necessaria cosa invece si è lo sceglierli convenienti e opportuni.

XXV. n. Essendone dunque l'uso mal certo, e non ben sapendosi quali e quante delle orazioni, cui può dar luogo la materia, introdurre si debbano, ora dobbiamo attenerci ad una via e ad un proposito, ora ad un altro, se pon vogliam recar danno, ma utile ai leggitori. In ogni cosa è difficile prescrivere il tempo opportuno; ma non è impossibile il far intendere quale egli sia mediante l'osservazione dei caratteri e delle usanze : e quanto al presente discorso le cose da me esposte s'intenderanno meglio da questo; chè se gli scrittori dimostrando le occasioni e gl'impulsi e le disposizioni di coloro che deliberano, e collocando inoltre quei discorsi che veramente ebbero luogo, ci mettessero in chiaro le cagioni per cui quelli che parlarono ottennero o non ottennero il fine loro, ne nascerebbe una vera cognizione della cosa, e noi potremmo e col distinguere e col paragonare con somiglianti cose condur sempre a buon fine quello di cui trattiamo. Ma il dir le cagioni delle cose è, a creder mio. difficile, il trinciar discorsi a chi altro mai non vide che i libri è agevole; chè il dir poco e a tempo e trover le regole per ciò fare è dato a pochi, l'infilzar molte cose o vanamente è opera volgare e da tutti.

XXV. o. Ma per confermare a questo riguardo il giudizio nostro intorno a Timeo, sì quanto all'ignoranza di lui, sì ancora quanto alla volontaria menzogna, aggiungeremo alcuni brani di quelle orazioni che per consenso di tutti furono da lui composte. Noi abbiamo udito dire che tra quelli che regnarono in Sicilia dopo Gelone furono uomini pratici sopra d'ogni altro Ermocrate e Timoleone e Pirro l'epirota, ai quali punto non si conveniva attribuire discorsi puerili e da scuola; eppure egli dice nel libro vigesimoprimo, che in quel tempo che Eurimedonte venuto in Sicilia invitava le città alla guerra contra i Siracusani, quelli di Gela travagliati dalla guerra mandarono a quei di Camarina per ottenere una tregua, e questi accogliendo di buon animo la domanda, si spedirono dall'una parte o dall'altra ambasciadori ai loro alleati invitandoli a mandar uomini fidi, che venuti a Gela trattassero e dello scioglimento della guerra e delle coso che agli uni e agli altri fossero di giovamento: e che entrati questi nel consiglio e proponendosi la deliberazione. Ermocrate preso a parlare in questa sentenza.

XXV. p. Lodando il suddetto quei di Gela e quei di

Camarina, prima perchè avevano fatto la tregua, quindi perchè erano stati cagione ch'egli parlasse, in terzo luogo. perchè avevano provvedute che non solo si deliberasse dello scioglimento della guerra, ma ancora delle cose utili ai cittadini, ben conoscendo che differenza vi sia tra la guerra e la pace, poscia aggiungendo due o tre sentenze pratiche; ancor vi rimane, disse, a ben conoscere in che differisca la guerra dalla pace; quel che prima aveva detto che assai bene ei conoscevano: e aggiunse ch'egli era molto grato a quei di Gela, perchè tali discorsi avessero luogo nel consiglio, che di simili cose ben s'intendeva. Per il che deve esser palese che Timeo non solo mancava di scienza pratica, ma era molto al dissotto di coloro che si esercitano nelle scuole; imperocchè tutti pensano che bisogna mettere innanzi agli uditori dimostrazioni di cose che ignorano o a cui non prestano fede, ma delle cose già note è vano e fanciullesco insieme il ciarlare. E Timeo, oltre che guasta il successo dell'opera, perde il più delle parole intorno a cose che neppure una volta sola vorrebbero essere toccate; e tali argomenti adopera che nessuno erederà mai siano stati da Ermocrate adoperati, il quale combattè coi Lacedemoni alla battaglia di Egospotamos e con loro fece prigioniero in Sicilia l'esercito degli Ateniesi co suoi capitani; ma neppure da un fanciullo. (Id.).

XXVI. g. (466) Io non so di quali altri discorsi o argomenti avrebbe fatto uso un fanciullo versato, nelle scolastiche esercitazioni o nella lettura accurata dei libri di storia, che volesse colla scorta dei precetti dalle persone de presenti trarre argomento al suo discorso. Egli pare che non altre parole userebbe che quelle che Timeo dice essere state da Ermocrate usate.

XXVI. a. Ed ancora nello stesso libro, quando Timoleone invita i Greci alla guerra contro i Cartaginesi, e stavano quelli per venire alle mani con nemici molto più numerosi, prima di tutto li prega a non guerdare alla moltitudine degli avversarii, ma alla viltà loro; impercocchè quantunque abitata sia senza interruzione tutta la Libia, e piena d'oomini, pure quando noi, disse, con un proverbio vogliamo indicare un luogo deserto, diciamo: più deserto della Libia — non già volendo indicare la solitudine del paese, ma la vigliaccheria de' suoi abitatori. Insomma, dice, chi paventerebbe uomini, i quali, quelle mani, che natura volle fossero proprie degli uomini a preferenza di tutti gli altri animali, tengono per tutta la vita loro sotto le vesti e le portano inopercose, e quel che è più sotto le vesti portano i calzoni, affinchè nemmen quando muoiono nelle battaglie mostirio ai nemici il loro corpo?

XXVI. Annunziando Gelone ai Greci ch'ei sarebbe venuto in loro soccorso con diecimila fanti e ducento navi catafratte, se concedevano a lui il capitanato e su terra e su mare, dice che quelli che a Corinto avevano la presidenza sui Greci diedero agli ambasciadori di Gelone una risposta bellissima per senno pratico; invitando essi Gelone a venire în loro aiuto colle sue genti, e dicendo che la necessità delle cose avrebbe conferito il capitanato a chi fosse da più degli altri, ciò era che essi non erano ridotti a tale da dover riporre ogni loro speranza nei Siracusani, ma fidavano in se stessi e chiamavano a sè chianque voleva gareggiar di valore ed ottener la corona dei virtuosi. Tuttavia Timeo in ciascuna delle sovradette cose tira in lungo i discorsi e tal cura vi pone da far credere la Sicilia più ampia di tutta la Grecia, e le cose in lei accadute più illustri e migliori che quelle di tutta la terra, e tra i sapienti sapientissimi quei di Sicilia, e i più atti a governare gli affari e i più divini uomini quelli di Siracusa; tal che più non lascia nulla da aggiungere ai fanciulli nei loro esercizii scolastici, e ai beoni pei loro strani argomenti; quando si propongono di recitare l'elogio di Tersite o di Elena, o il biasimo dell'uno o dell'altro.

XXVI. c. Quindi ne viene che per tale eccesso di strani racconti egli esponga sempre, secondo che vuole, e uomini e cose non al giudizio degli uomini, ma alle loro beffe: il che quasi nello stesso medo avviene a coloro che si fanno studio di essere i più pronti a parlare in quei ragionamenti che si fanno nell'accademia; imperocchè alcuni di loro volendo mettere in imbarazzo i loro avversarii sì nelle cose chiare ed evidenti e sì nelle oscure, fanno uso di così strani ragionamenti, e abbondano di tali argomenti da far dubitare se sia possibile a chi è in Atene il sentir l'odore delle uova che cuocono in Efeso, e da non sapersi decider bene se in quel tempo di tali cose disputino nell'accademia, oppure seduti in casa intorno ad altro facciano quei loro discorsi. Quindi per l'esagerazione di queste strane ciarle sono cagione che tutta la loro setta si accusi, sicchè gli uomini più non credon nemmeno a quelle cose che da loro convenientemente son disputate: ed essi, oltre che si allontanano dallo scopo loro, ingenerano nei giovinetti la voglia di far lo stesso, sì che non si danno punto pensiero delle dottrine morali o della pratica degli affari, da cui traggono vantaggio i filosofanti, ma vanno in traccia di argomenti inutili e strani, e passano in vane pompe di parole la vita loro.

XXVI. d. E questo avvenne anche nella storia a Timeo e a' suoi imitatori : imperocchè essendo, egli inclinato a dir cose strane e a difendere a oltranza ciò ch'ei disse. molti colpì di maraviglia colle sue parole, e li trasse a sè coll'apparenza della verità; altri si conciliò e pare che li persuadesse colla sua maniera di dimostrare, e questa fama si guadagnò specialmente per la narrazione ch'egli fa dell'origine delle colonie, delle fondazioni delle città e delle parentele de' popoli. Ed invero in questo fa tal pompa di sè con sottili discussioni e amarezza nei biasimi, di cui fa uso contro gli altri, da parere che gli altri scrittori tutti abbian dormito quando trattavano di tali fatti, e parlino della terra senza punto conoscerla, ed egli solo abbia ricercato con diligenza le cose e distinto le storie che da ciascuna si potevano trarre; e nel far ciò melte cose buone egli dice, in molte non dice il vero.

XXVI. e. Tuttavia coloro che spesero molto tempo

intorno a que' suoi primi racconti ne' quali si trovano pero dine congiunte le dette cose, poichè hanno prestato fede alle eccessivo promesse ch'egli schierava loro innanzi, se alcuno si fa a dimostrar loro che Timeo di quello appunto in cui si mostra verso gli altri più acerbo, è colpevole egli stesso (come noi abbiamo confermato testè ch'egli erra e quanto ai Locresi e quanto alle cose che vengono in appresso), montano in sulle furie e s'incoeciano, e non si lascian rimovere dalla credenza loro, o, per dirlo in breve, quasi tutti coloro che maggiore studio posero nella storia di lui, da tal lettura questo insomma ritraggono, che abituati alle concioni di lui e ai prolissi ragionamenti, diventano puerili e scolareschi e privi d'ogni verità per le sovraesposte cagioni.

XXVI. f. Rimane ancora la parte prammatica della sua storia, composta d'ogni sorta di errori, dei quali già abbiam percorso il numero maggiore: pel ora diremo la cagione di questo suo errare, la quale non sembra probabile ai più, ma si troverà essere la più vera cagione di falli che s'imputano a Timeo. Egli pare invero che siasi procacciata e pratica di ciascuna cosa e quell'abitudine che viene dallo studio accurato, e che insomma con grande amore della fatica siasi posto a scrivere la storia; ma in alcune cose si scorgerà come nessuno sia più imperito di lui nè più fuggifatica tra gli scrittori di qualche nome. E questo si farà più chiaro per quel che seque. (Id.).

XXVIII in fine. — ... e facendo cosa la più inopportuna di tutte, prima percibà faisamente accusa lo .scrittore, imperocchè Eforo, che è maraviglioso in tutta la sua narrazione e quanto alla dizione e quanto alla condotta e alla invenzione degli argomenti, è poi valentissimo nelle digressioni e nelle sentenze tutte sue, ed insomma ogni volta che, per giunta, di qualcha cosa si fa a ragionare; e quanto al paragone tra lo scrittor di storie e quel di discorsi egli ha detto per una certa sua fortuna le più soayi e credibili cose che dire si possano. Egli poi pershè

non paia ch'ei dica lo stesso che Eforo, oltre mentire in questo, riprende ancora tutto il rimanente della storia; imperocchè le cose già trattate convenientemente dagli attri esponendo egli con prolissità e oscuramente e peggio in ogni modo, non pensa che alcuno degli uomini di ciò si debba dare pensiero.

XXVIII. a. E tuttavia volendo far onore alla storia, dice daporima che tale v'ha differenza fra la storia e i discorsi dimostrativi, quale tra le case e gli edifizii veri e quelle apparenze di luoghi e quei disegni che si veggono nelle pitture da scena; in secondo luogo dice che il radunar la materia per una storia è maggior opera che tutto il lavoro che si richiede intorno ai discorsi persuasivi, e che egli ha sopportato tale spesa e tali travagli nel radunare i documenti intorno ad alcune cose, e con tal cura investigo i costumi de' Liguri e de' Galli e insiem con questi pur quelli degli Spagnuoli, che egli stesso non l'avrebbe creduto, nè a chi detto glielo avesse prestato avrebbe alcuna fede. Ma alcuno degli scrittori volentieri gli chiederebbe quale di queste due cose egli pensi richiedere maggiore spesa o travaglio, se il radunare i documenti standosene tranquillo in una città, e con diligenza ricercare i costumi de' Liguri o de' Galli, oppure l'acquistar pratica di molte nazioni e il vederle co' proprii occhi? Se inoltre l'udire le battaglie e gli assedii e le pugne navali da chi vi prese parte, o il provare col fatto i rischii e le conseguenze loro? Io per me non credo che tal sia la differenza tra gli edifizii veri e quelli che si dipingono sulle scene, e tra la storia e i discorsi persuasivi, quale è in ogni componimento tra chi parra cose da lui operate e patite, e chi le scrive per udita e per narrazione altrui. Il che chiunque manca intieramente di pratica forse conchiude che sia la minore e più facile cosa per chi vuole scrivere una storia, cioè il radunar i documenti e l'intendere sopra ciascuna cosa quelli che ne hanno cognizione; quantunque in cotal parte sia molto necessario che s'ingannino quelli che mancano di esperienza. Imperocchè come mai sapranno interrogar a

dovere intorno ad una battaglia o ad un assedio o ad un combattimento navale? Come può comprendere nei loro particolari le cose narrate chi ignora quanto superiormente fu da noi detto? Infatti chi interroga non meno che chi riferisce giova a render buona la narrazione; poiche il rammentare di chi ha tenuto dietro alle cose guida quasi per mano chi le narra in tutti i particolari degli avvenimenti; ma di questi chi non ha alcuna esperienza non è capace d'interrogare chi fu presente, nè essendo anch'egli presente è in grado di ben conoscere l'avvenuto; ma quantunque presente, pur in certo modo è lontano. (Id.).

## LIBRO XIII.

#### SOMMARIO.

Alessandro di Etolia si oppone alle leggi che Dorimaco e Scopa volevan dare agli Etoli (§ 1. a.)

I. a. Alessandro l'etolo si oppose alle leggi scritte da Dorimaco e Scopa legislatori, con molti argomenti mostrando che presso quei popoli ove cominciava a germogliare una tal pianta non finiva prima di aver circondato di molti mali coloro che pur una volta avevano avuto ad essa ricorso. Laonde li pregava a non voler badare solo ad alleggerirsi per allora dai debiti loro, ma a darsi anche pensiero del futuro. Imperocchè assurda eosa era combattendo esporre anche la vita a pericolo per la sicurezza de figli, e ne' consigli non tener conto alcuno del tempo, che ha da venire. (Id.).

## LIBRO XIV.

#### SOMMARIO.

Scolio — Proemio dell'autore — Egli raccolse in questo libro gli avvenimenti di dodici anni (§ 1. a.) Altro scolio.

Scolio o annotazione del codice Valicano. — È da sapere che non ci fu noto altro che il proemio del libro decimoquarto: manca il rimanente fino al foglio 40°.

I. a. Dice Polibio intorno a sè e all'esposizione delle cose di cui tratterà ne' suoi libri : Forse l'annunziar prima i fatti per ordine di olimpiadi fa nascere curiosità in quelli che in loro s'imbattono e per la copia e per la grandezza dei casi, come se fossero condotti a mirare in un colpo d'occhio le opere di tutta quanta la terra. Tuttavia io mi credo che specialmente le cose che appartengono a questa olimpiade non potranho essere insieme ben ritenute dai leggitori, prima perchè in questo tempo ebbero compimento le guerre in Italia ed in Africa, intorno alle quali chi vi può essere che non brami investigare la catastrofe e il fine che ebbero, agognando per natura tutti gli uomini di sapere il fine delle cose? e perche inoltre accade ché in tali tempi si facciano manifeste le inclinazioni dei re; imperocche tutto quello che innanzi per cagion di quelle facevasi, allora diventa noto ad ognuno, anche a quelli che punto non vi fanno attenzione. Il perche volendo esporre le cose com'esse meritano, dobbiamo raccogliere insieme in un sol libro i fatti di dodici anni, che noi già narrati abbiamo nci libri antecedenti. (Id.).

Altro scolio. In fine. — Mancano fogli quarantotto, in cui si trattava di Tolomeo e di Arsinoe.

## LIBRO XV.

#### SOWWARIO

1 più dei re, quando vengono al potere, parlano a tutti di libertà — L'autore pel suo metodo di narrazione spesso è costretto a porre il fine innanzi al principio (g. XXIV. a.) — Agatocle uccide Dinone, figliuol di Dinone (g. XXV. a.)

XXIV. a. Quasi tutti i re nel principio del loro governo ostentano con ognuno di parlare di libertà, e chiamano amici e compagni loro quelli che sono a parte dei loro disegni. Quando poi si son bene assodati nel potere, di subito allora non più da compagni, ma da despoti trattano quelli che si son fidati di loro; il perchè nella ricerèa di quel che è biuono s'ingannano è il più delle volte non ottengono cio che loro sarebbe di presente vantaggio. E colui che tende a cose grandissime e colle sue speranze abbraccia la terrà, e in tutti i suoi tentativi interamente riesce a buon fine, inon parrebbe egli stollo è furente, se non indugiasse tra i più umili e anche tra i primi de' suoi sudditi a proclamare la condizion sua poco durevole e forma? (Id.).

Poichè noi raccontiamo per ciascun anno i fatti che in tutta la terra contemporaneamente ebbero luogo, hen vode ch'egli è necessario che di alcuno prima si dica la fine che il principio; quando, secondo la distribuzione dell'opera nostra e il corso della narrazione, ci accade di parlar prima del luogo in cui un fatto ebbe compimento che di quello che ne vide il principio e gli esordii. [td.].

XXV: a. Agatocle uccise Dinone, figlio di Dinone, o delle sue ingiustizie questa, come dice il proverbio, fu la jiù giusta; poichè in quel tempo ch'egli ebbe in mano le lettere che riguardavano l'uccisione di Arsinoe, fu in sua facoltà il riveltare la cosa e salvare il regno; mà ègli

invece cooperando con Filammone si fece reo di tutte le malvagità allora commesse. Ma dopo aver compiuto l'omicidio, mutato pensiero, e in presenza di molti facendone lamento, o pentendosi d'aver lasciato sfuggire una simile occasione, vennero tali cose all'orecchio di Agatoele; onde punito ben tosto di quella pena che gli si conveniva, mort. (Id.).

## LIBRO XVI.

### SOMMARIO

Dopo la battaglia di Lade poteva Filippo andar coll'armata ad Alessandria (§ I. a. b.)

I. a. b. Dopo la battaglia navale presso Lade allontanatisi i Rodiani, e ritraendosi Attalo dall'alleanza, egli à chiaro che Filippo poteva navigare verso Alessandria. Il perché facilissimamente s'intende che per far quel ch'ei fece dovova essere divenuto pazzo. (Id.).

# LIBRO XXI.

### SOMMARIO.

I Lacedemoni offrono una corona a Filopemene — Discorso di lui nel senato di Sparta (§ XV.)

L'onesto e l'utile di rado si trovano insieme — Filopemene cercava l'uno e l'altro (g XVII.) Magnanimità di Filippo, figliuol d'Aminta, dopo la giornata di Cheronea

(§ XVIII.)

# I Lacedemoni offrono una corona a Filopemene.

XV: ...chi di loro andasse da Filopemene per dirgli tali cose; ma mentre per lo più son molti quelli che si offrono per tali graziosi uffici e se ne incaricano, e ne

traggono occasione di amicizie e di nuove conoscenze; allora non si trovava punto chi volesse pigliare sopra di sè un tal grazioso incarico verso Filopemene: finche non sapendo che fare elessero a voti Timolao, il quale, ospite paterno e molto famigliare di Filopemene, due volte andato essendo per questo a Megalopoli, non ebbe il coraggio di dir nulla a Filopemene, finchè fatta forza a se medesimo e tornatovi una terza volta piglio animo di fargli cenno del dono. E poichè Filopemene accoglieva un tale discorso benevolmente, contra quello che si credeva. Timolao ne era lietissimo, pensando di esser ben riuscito nell'impresa. Disse quegli, ch'ei sarebbe fra pochi giorni venuto a Sparta, imperocchè voleva a tutti i membri del governo render grazie di tal cosa. Venuto dopo questo veramente e chiamato nel Consiglio, disse ch'ei riconosceva la benevolenza dei Lacedemoni verso di lui specialmente per la corona che ora gli offerivano e per tale onore che gli facevano; ma che egli, pur accogliendo la buona volontà loro, non poteva per pudore pigliar quello che dalla lor mano eragli offerto, chè tali onorificenze e le corone non si debbon dare agli amici gli animi de' quali chi se le pone in capo non può purgare mai più dalla ruggine che per ciò s'ingenera in essi; ma più specialmente ai nemici. Così gli amici loro conservando la propria libertà saranno creduti dagli Achei quando proporranno che si mandino aiuti a Sparta, e i nemici così adescati o saranno costretti ad acconsentir con loro, o tacendo non potranno più recare alcun danno. (Id.).

Non è già lo stesso l'intender le cose per udita, o il vederle coi proprii occhi; ma ben diverso; chè molto a tutti naturalmente giova la fede che ha radice nell'évidenza. (Id.).

XVII. L'onesto e l'utile rade volte sogliono trovarsi insieme, e rari sono gli uomini che queste cose sappiano Vol. IX. – Politie s

unire e tra loro metterle d'accordo; poiche tutti-conosciamo che il più delle volte l'onestà è per natura contraria all'utilità presente, e l'utilità all'onestà. Ma Filopemene si propose e l'una e l'altra, ed ottenne il suo scopo; che onesto cra il rimandare i servi fuggitivi a Sparta, utile l'indebolire quella città..... [14.].

XVIII. ... Offeso dagli Ateniesi (Filippo di Aminta), tuttavia avendoli sconfitti nella giornata di Cheronea, taliquente si astenne di vasere dell'occasione a danno de nemici, che ordino che fosse data sepoltura ai cadaveri degli Ateniesi, e i prigionieri fece rivestire e rimando senz'alcun riscatto ai loro parenti. Tale partito non imitano punto costoro, ma emulano nell'ira e coi supplizii coloro, cui per queste medesime cose han mosso la guerra. (Id.).

# LIBRO XXII.

#### SOMMYBIO

Cause della guerra dei Romani con Perseo non bene indicate (§ XXII, a.)

— Alcuni scrittori ignorano qual sia la differenza che passa tra i preludii
e le cagioni d'una cosa (§ XXII. b.)

## Cagioni della guerra dei Romani contra Perseo.

XXII. a. Dice Polibio nel libro vigesimo secondo: In questi tempi ebbero cominciamento i molti mali che travagliarono la casa dei re di Maccodonia; quantunque io non ignori che alcuni storici della guerra dei Romani contro di Perseo, volendo mostrarci le cagioni di quel-l'inimicizia, indicano fra queste prima di tutto la cacciata di Abrupoli dal sua regno per aver fatto una scor-

reria nelle miniere del Pangeo, dopo la morte di Filippo. Accorso Perseo in aiuto, e sbaragliatolo compiutamento; lo spoglio del regno. Danno per seconda causa l'invasione della Dolopia e l'andata di Perseo a Delfo; per terza le insidie tese in Delfo al re Eumene e l'uccisione degli ambasciadori venutigli dalla Beozia. Da queste cagioni dicono alcuni esser nata la guerra tra Perseo e i Romani.

XXII. b. lo per me dico che sovra ogni altra cosa è proprio degli scrittori e di coloro che amano di sapere, il conoscere le cagioni onde s'ingenera e nasce la mala riuscita delle cose : ma in questo regna una grande confusione presso la maggior parte degli scrittori per non saper essi che differenza passi tra i preludii d'una cosa e la sua cagione, e il principio di una guerra e i suoi preludii. Ora, i fatti stessi ricordandomelo, son costretto a parlar nuovamente di ciò. Delle cose ora dette le prime furono i preludii, le ultime, cioè le insidie tese al re Eumene e l'uccisione degli ambasciadori, ed altre cose simili avvenute in quei medesimi tempi, sono palesemente i principii della guerra che si combatte fra i Romani e Perseo, e della rovina della potenza macedonica. Imperocchè nella stessa guisa che diciamo che Filippo di Aminta meditava e si proponeva di far la guerra ai Persiani, ed Alessandro quelle operazioni che il padre aveva pensate condusse ad effetto, così pure al presente diciamo che Filippo di Demetrio ebbe pel primo in animo di muovere quest'ultima guerra ai Romani, e che aveva in pronto ogni cosa ed apparecchiata per tale impresa; ma, morto essendo egli, fu Perseo esecutore di tali fatti. Se questo è vero, anche quello riman chiaro; chè non è possibile che le cagioni d'una guerra siano posteriori alla morte di colui che ha deliberata e progettata la guerra, il che ne verrebbe da quanto è dagli altri storici narrato. Imperocché tutto quel ch'ei dicono è posteriore alla morte di Filippo. (Id.),

## LIBRO XXIII.

#### SOMMARIO.

Polibio rimprovera Filopemene d'aver mutato sentenza rispetto ad Arcone, capo dell'esercito — Differenza fra l'accortezza e la furberia (§ X. a.)

X. a. Discordando una volta Filopemene in alcuna cosa nel parlare con Arcone, capo dell'esercito, s'accheto, non potendo per allora altrimente, alle parole di lui, e, mutato pensiero, lodava benevolmente Arcone dell'avere con molto acume e astuzia saputo usare della buona occasione. A me, dice Polibio, nè allora piacque ciò ch'egli disse, lodando egli un uomo mentre gli voleva far male, nè ora, che son giunto a questa età, punto ancora mi piace; imperocchè mi sembra che ne' suoi partiti molto si debba distinguere l'uomo d'affari dal furfante, e similmente differir debba il furbo dall'accorto: chè l'una è la più bella cosa che al mondo vi sia, l'altra è l'opposto. Ma per la confusion ne' giudizii che regna oggidì, le predette cose. benchè abbiano poco di comune fra loro, ottengono dagli nomini eguale approvazione e con-eguale ardore si cercano. (Id.).

## LIBRO XXIV.

#### SOMMARIO.

Frammento dell'orazione di Filippo al figliuoli discordi (2 VIII. a. b.) — Elogio di Filopemene (2 IX.) — Altere parole di P. Scipione innanzi al senato (2 IX a.)

Dell'orazione di Filippo a' suoi figliuoli discordi.

VIII. a. Come se la fortuna avesse deliberatamente esposto in un medesimo tempo alla nostra vista sopra la

scena i casi di costoro, affinchè non solamente leggessimo le tragedie e le favole e le storie, ma pur conoscessimo e notassimo in questo fatto posto sotto gli occhi di ognuno, che tutti i fratelli, che fra loro vennero per lungo tempo a sfogo d'ira e a contesa, non solamente trassero a rovina se stessi, ma i figliuoli e le città loro distrussero intieramente; tutti quelli al contrario che con moderazione adoperando fecero a gara per tollerare a vicenda i loro errori, costoro furono tutti la salvezza di quelle cose che ho testè nominate, e vissero con fama e gloria stragrande.

VIII. b. E sovente ho chiamato l'attenzion vostra sopra i re di Lacedemone, ditendo ch'essi conservarono alla patria loro il primato sui Greci finchè obbedendo agli Efori come a padri soffersero di regnare in loro compagnia; ma poiche volgendo nell'animo di governar soli mutarono le cose, fecero allora provare a Sparta ogni male; ed in fine come esempio vi narrai e vi posi ad evidenza sotto gli occhi quel che avvenne ad Eumene e ad Attalo, che ricevuto avendo un piccolo regno loro toccato in sorte, l'accrebbero a segno, che non è ad alcun altro inferiore, non per altra cagione che per la buona intelligenza e la concordia che era fra loro, e per aver potuto fra loro tenersi nei limiti della moderazione: le quali cose voi udite avendo, non solo non vi avete posto mente, ma mi pare che per lo contrario abbiate aguzzato l'un contro l'altro gli sdegni. (Id.).

IX. Filopemene, capitano degli Achei, essendo stato preso dai Messenii, fu fatto morir di veleno, uomo per virtù secondo a nessuno di quelli che l'hanno preceduto, ma per fortuna minore, quantunque gli fosse paruto che in tutta l'antecedente sua vita l'avesse avuta a compagna. Ma io mi credo che sia vero quanto dice il proverbio: poter l'uomo esser felice, ma non poter sempre continuare nella felicità. Il perchè dir felici si debbono alcuni che furono prima di noi, non come se stati fossero sempre

felici (poichè qual necessità ci costringe ad usar false parole per far quore alla fortuna?), ma bensì perohè nel corso della vita loro ebbero per più lungo tempo la fortuna propizia, e quand'essa mutò di parere furono colpiti da mediocri sventure. (Id.).

IX. a. Publio, abbisognandosi una volta in senato di danaro per un affare urgente d'amministrazione, e dicendo il questore che gli vietavan le leggi d'aprire in quel giorno l'erario, disse ch'egli stesso, pigliate le chiavi, l'aprirebbe; poichè egli era stato quello che l'aveva fatto chiudere. Altra volta chiedendogli alcuno in senato conto dei danari ch'egli aveva pigliati da Antioco prima di venir a trattative con lui, per pagar con essi l'esercito, disse che il conto ei l'aveva, ma che non era tenuto a porlo sotto gli occhi di alcuno. Ma quegli insistendo e pretendendo che glielo porgesse, prego suo fratello a volerglielo portare, e poichè il libro gli fu recato, mostrandolo e lacerandolo a vista di tutti, disse a colui che gli chiedeva il conto che il cercasse in quei laceri fogli, e agli altri chicdeva come mai gli domandassero conto di tremila talenti e volessero sapere come si fossero spesi e da chi, e dei quindicimila che riceyevan da Antioco non cercavano come e da chi stati fossero intredotti nell'erario, nè chi avesse dato loro la signoria dell'Asia, dell'Africa e della Spagna? Sicchè non solo colpì ognuno di stupore, ma fece anche ammutire colui che il conto gli domandava. E questo sia da noi detto sì a gloria di coloro che son morti, sì ancora per esortare i futuri ad opere buone. (Id.).

## LIBRO XXV.

#### SOMMARIO

Non è lodevol' cosa il guastare le campagne ai nemici (§ III. a.) — In Creta si preparano grandi novità (§ III. b.) — Aristeno difende nell'adunanza fi suo partito, opponendoglisi Filopemene (§ IX. a.) — Rispostar di Filopemene — La proposta di lui era magnifica, quella di Aristeno gnesta — Aristeno, più benevolo a' Romani che Filopemene (§ IX.-b.)

III. a. Non è cosa bella il dar il guasto alle biade degli avversarii; poichè dice Polibio: lo non mi accosto all'opinione di coloro che spingono l'odio verso i loro simili a tal segno da devastar non solo ai nemici i prodotti dell'anno, ma guastare' ancora gli alberi e gli edifizii non lasciando più luogo a pentimento; ma egli a me, pare che molto siano ignoranti coloro che operano in tal modo; imperocchè di quanto credono atterrire i nemici col saccheggiare il loro paese e col rapir'loro non solo le sporanze del presente, ma anche quelle dell'avvenire per quet che s'appartiene alle necessità della vita, di altrettanto coll'inférocire essi rendono verso di se insuperabile l'odio di coloro dai quali pur una volta furono offesi.

III. b. Si apprestavano in Creta i cominciamenti di cose gravi, se pur, trattandosi di Creta, si può dire cominciamenti di cose; chè per la continuazione delle civili guerre e l'eccessiva crudeltà degli uni verso degli altri, principio e fine sono in Creta una medesima cosa, e quel che pare in bocca d'alcuni una specie di paradosso, in Creta si-vede accader di continuo. (Id.).

IX. s. Questa è la difesa che al cospetto degli Achei fece Aristeno del partito da lui preso: disse che non era possibile che coloro i quali stendevano colla mano in un medesimo tempo e l'asta e il caduceo, continuassero nell'amicizia coi Romani; ma se siam capaci di guardarli in viso e possiamo far questo..... Perchè, cercando noi l'impossibile, lasciamo che il possibile ci sfugga di mano? Chè due, diss'egli, sono i fini di ogni politica, l'onesto e l'utile. Se raggiunger possono l'onesto, a quello specialmente rivolger si debbono coloro che ben governano gli Stati; se poi non possono, debbono rifuggirsi dalla parte dell'utile : il non ottenere nè l'un nè l'altro è il più grande segno di sconsigliatezza; e a questo apertamente vanno soggetti coloro che ogni cosa loro imposta accolgono ingratamente e borbottando, e la eseguiscono di mal animo e con dispetto. Il perchè o dimostrar si dee che noi siamo in caso di non punto obbedire, o questo non osando, essere pronti a ricevere di buon animo ogni comando.

IX. Filopemene rispose che non si dovea credere ch'ei fosse giunto a tal segno d'ignoranza da non saper misurare la differenza che passava tra la repubblica dei Romani e quella degli Achei, e la superiore potenza di quella; ma ogni supremazia tendendo per natura a gravare più del dovere chi le è sottoposto, forse ch'egli è conveniente l'aiutare nei loro tentativi i potenti, e il non cercar d'impedire che subito ci pongano alla prova de' più duri comandi? O non piuttosto al contrario lottando, quanto le forze nostre il concedono, resistere finchè possiamo compiutamente...? E se comandano... queste cose richiamando alla memoria loro non freneremo l'impeto e tempreremo alquanto l'amarezza dell'arbitrio loro? Tanto più che i Romani fan molto conto, almeno fino al presente, come tu stesso dici, o Aristeno, della osservanza dei giuramenti, dei patti e della fede data ai loro alleati. Che se disconoscendo i nostri diritti, ci mostriam subito apparecchiati, come prigionieri di guerra, a fare egni cosa che siaci imposta, in che si distinguerà la nazione degli Achei da quella de' Siciliani e de' Tiani (Tirreni?) che palesemente servono da gran tempo? Perciò, diceva, o egli è d'uopo concedere che niun valore ha il diritto presso i Romani, o, se questo dir non si osa, del proprio diritto valervi; e non rovinarvi quando buonissimi e bellissimi mezzi non vi mancano verso i Romani. Ben egli, soggiunse, apertamente conosceva che sarebbe pur venuto pei Greci quel tempo in cui avrebbero dovuto fare per necessità quanto loro s'imponesse; ma queste cose v'ha forse alcuno che desideri di vederle al più presto possibile, o non per lo contrario braman tutti vederle al più tardi? Ben sappiamo che al più tardi. Per ciò la politica di Aristeno differiva dalla sua, che quello affrettava il momento di veder avvenuto ciò che pur doveva avvenire, e per questo si adoperava con tutte le sue forze; egli per contrastare a ciò, e tenerlo indietro quanto più per lui si poteva. Tuttavia dalle cose dette è chiaro che la politica dell'uno era onesta, quella dell'altro onorevole: sicura l'una e l'altra; imperocchè essendosi presentate allora grandi occasioni ai Romani e ai Greci per le cose di Filippo e d'Antioco. entrambi egualmente conservarono intatti i diritti degli Achei verso i Romani: ma corse fama che Aristeno fosse ai Romani più benevolo che Filopemene. (Id.).

### LIBRO XXVII.

### SOMMARIO.

Apólaudono i Greel a Perseo per aver vinto in battaglia equestre i Romani (§ VII. a.) — Paragone di questo fatto con quel che avvenne nella , gara dei due atleti Citiomaco tebano e Aristonico egizio (§ VII. b.) — Come nel certanal atletici, così riguardo a Perseo si fece un subito cambiamento di opinione (§ VII. c.)

Gran potenza dell'opportunità in ogni cosa — Molti amano l'onesta, pochi si adoperano per raggiungerla (§ XVIII.)

Applaudono i Greci per aver Perseo vinti i Romani in una battaglia di cavalleria. Si discorre dei pugilatori Clitomaco ed Aristonico.

VII. a. Recatasi in Grecia la notizia della battaglia equestre in cui riuscirono vincitori i Macedoni, divampò come fuoco l'inclinazione di molti verso Perseo, mentre i più nel tempo innanzi la tenevan nascosta. E fale inclinazion loro era, a parer mio, di questa natura, ed era succeduto loro quel che succede nelle ginnastiche lotte; poichè in quelle quando ad un atleta illustre e tenuto per invincibile si mette a fronte un antagonista dappoco e molto inferiore, tosto la folla concede il suo favore al più debole e lo esorta a farsi animo, e ad ogni suo assalto tutta con lui si solleva; e se egli si palpa il viso e fa segno di essere ferito, tutti gli spettatori si rattristano, e talvolta anche si accingono a schernir l'altro, non già perchè l'odiino o disconoscano il valore di lui, ma per esser divenuti, senza saper come, pietosi, e naturalmente benevoli verso il men forte. Ma se alcuno fa loro avvertire in tempo la cosa, tosto mutano di parere e abbandonano il loro errore.

VII. b. Il che dicono che abbia fatto Clitomaco. Imperocche parendo ch'egli fosse invincibile nell'arte atletica e grandissima essendone la fama sopra tutta la terra,

narrano che il re Tolomco, desideroso della gloria d'aver abbassato la fama di lui, con molto impegno procacciatosi il pugilatore Aristonico, lo mandasse al certame. pensando che fosse per natura in tal bisogna superiore all'altro di molte. Venuto il predetto in Grecia e opponendosi in Olimpia a Clitomaco, di subito molti, come si conviene, facevano cenni ad Aristonico e lo esertavano; piacendo loro di veder uno che ardiva a Clitomaco opporsi. E poichè in progresso si mostrò uguale a lui nel certame e gli recò una grave ferita, si levò un grande applauso e i più accompagnavan coll'animo gli assalti di lui ed esortavano Aristonico a farsi, coraggio. Nella quale occorrenza narrano che Clifomaco essendusi ritirato per pigliar un po' di lena, si volgesse pei alla moltitudine e le chiedesse per qual motivo esortasse Aristonico e con lui combattesse per quanto poteva? Non sapevan essi forse che nell'arte atletica egli mai non si allontanava dal giusto, od ignoravano che Clitomaco per la gloria de' Greci combatteva, ed Aristonico per quella di re Tolomeo? Avrebbero essi forse voluto che riportasse la corona olimpica un egizio che vinto avesse i Greci, oppure che un tebano o beota fosse proclamato vincitor di forti uomini nella lotta? Questo avendo detto Clitomaco, narrasi che mutassero i più di parere, sicchè Aristonico rimase vinto più dalla cambiata inclinazione della moltitudine che da Clitomaco.

VII. c. Simile a questo éra ciò che accadeva alla moltitudino rispetto a Perseo; chè se alcuno facendo rifletterloro le cose avesse domandato liberamente se voluto avessero che una siffatta supremazia toccasse ad un uom solo, e potesse questi fare l'esperimento di un assoluto potere senza risponsabilità alcuna, io mi credo che subito avrebbero essi cantato la palinodia e abbracciata la contraria opinione. E che se alcuno brevemente ricordato avesse loro le cose passate, la durezza della casa di Macedonia verso dei Greci e i vantaggi recati loro dalla roman potenza, molto presto si sarebbero pentiti; ma allora trattandosi di una gente invincibile e di un primo

assalto, manifesto era il favore dei più all'annunzio di quelle cose, lieti se contro il creder loro appariva che vi fosse alcuno capace di lottar coi Romani. Intorno alle quali-cose io mi son disteso a ragionare così a lungo, affinchè alcuno non ben distinguendo le cose non accagioni d'ingratitudine i Greci per tale inclinazione, ignorando le necessarie conseguenze dell'umana natura. (Ial.).

XVIII. Quasi in tutte le umane cose bisogna misurare quello intorno a cui vogliamo adoperarei colla misura dell'opportunità; chè questa ha grandissima potenza: specialmente poi in ogni parte delle imprese guerresche; e il mancare ad essa è il maggior degli errori. (Id.).

Molti sono gli uomini che paiono aver di mira l'onesto; pochi coloro che hanno il coraggio di raggiungerlo: rari poi quelli che si sforzino di fare fino agli estremi quello che in ciascuna cosa far si conviene. [td.].

# LIBRO XXVIII.

#### SOMMARIO.

Polibio riprende Perseo dell'aver biasimato Ippia (§ IX.) — Tolomeo è persuaso da Euleo suo tutore a fuggire colle sue ricchezze in Samotracia (§ XVII. a.)

IX. Perseo, avendo perduta ogni sua cosa coll'entra dei Romani nella Macedonia, biasimava Ippia: ma ei mi pare che sia facile il biasimar gli altri e scorgere gli errori dei nostri simili; ma il far noi quello che ci tocca è la più malagevole cosa di tutte. Il che accadde eziandio a Perseo. (Id.). XVII in principio. -- Giunti gli ambasciadori ad Antioco, il re, ecc.

XVII. a. Euleo, eunuco, persuase a Tolomeo che, pigliate le sue ricchezze e lasciato il regno in balla de' nemici, si rifuggisse in Samotracia; per le quali cose chi, quando ben le consideri, non sarà per confessare che l'usar coi malvagi non rechi agli uomini gravissimo danno? Poiche essendo egli ancora fuor dei pericoli e di tanto lontano dai nemici, se non si accinse a far nulla di quello che gli sarebbe convenuto, quantunque tali mezzi ne avesse, tanti paesi tenesse in poter suo e tante genti; ma subito e senza colpo ferire abbandono un regno così illustre e dovizioso, chi non dirà esser questo intieramente segno d'anima effeminata e corrotta? La quale se avvenne a Tolomeo di aver in dote da natura, la natura biasimar si deve e a nessun altro fuori di lei darne cagione; ma poichè coi fatti posteriori di lui la natura fece la sua propria difesa, mostrando come Tolomeo sapeva a tempo essere costante e generoso nei pericoli, egli è chiaro che si deve attribuire a quell'eunuco e all'usanza che il re aveva con lui e la viltà allora da lui dimostrata e la deliberazione d'andare in Samotracia. (Id.).

# LIBRO XXIX,

#### SOMMABIO.

Frammento dell'orazione di P. Emilio al Romani (§ 1. a.) — Deliberazioni segrete di Perseo ed Eumene — Tacer nella storia le cose importanti è grande argomento d'ignavia (§ 1. b.) — Molti colloqui di Eumene e di Perseo per mezzo di ambassiadori — Perché Eumene sia venuto in sospetto ai Romani (§ 1. c.) — Vedendo Eumene Perseo a mal partito e i Romani circondati da gravi difficoltà, sperò di poter esser paciere (§ 1. d.) — Propône questa speranza a Perseo per mezzo di Cida crese — 1 due ne cercano d'ingannaria vi vienda — L'uno astitissipno,

l'altro avarissimo (§ 1. e.) — Che specie di contesa fosse fra lord— Eumene non può vinerre colla sua astuzia la tenacità di Priusia e si rimove da ogni trattativa — L'avarizia è strumento di ogni malvagità (§ 1. f.) — Male per essa provvedono ai casi loro gli uomini — Il che avvenne ad Eumene (§ 1. g.) — Anche a Perseo si può quesdo applicare (§ 1. h.)

Del modo di trattar le cose in questa storia universale — Metodo di Polibio contrario a quello della maggior parte degli scrittori (§ VI. a.)

Concione di Paolo Emilio innanzi a Perseo da lui fatto prigione (§ Vk. h.)

— Parole di Demetrio Falereo, in cui pare ch'egli profetasse la presente ruina del regno di Macedonia (§ Vl. c.) — i Galli d'Asia invadono il regno di Eumene (§ Vl. d.)

Antieco move nuovamente guerra a Tolomeo (§ VII. a.)

Molti partiti bellissimi a parole non reggono poi alla prova dei fatti (§ XII.)

# Dell'orazione di Paolo Emilio al popolo romano.

I. a. Disse che essi avevano una sola occupazione, le adunanze e il ciarlare nelle pubbliche passeggiate: che essi standosene oziosi in Roma amministravano la guerra in Macedonia, biasimanto talvolta le cose fatte dai capitani, talvolta discorrendo di quel che restava da fare. Onde non derivava utile alcuno ai pubblici affari, ma danto per le più e in assai cose; e talora i magistrati gran detrimento ricevevano da tali ciancie intempestive; imperocche ogni calunnia ha qualche cosa di penetrante ed è atta ad agitare, quando la moltitudine è presa da questa smania di continui cicalecci... diventare spregevole ai nemici.

# Arcani consigli di Perseo ed Eumene.

I. b. Intorno alle quali cose io stetti dubbioso di quello che far si doveva. Imperocchè lo scrivere minutamente e con esattezza di quelle cose che i re fecero segretamente fra loro, potrebbe dar appiglio a molle censure e non essere cosa intieramente priva di rischi: ma d'altra parte il passar sotto silenzio del tutto cio che in quella guerra pare siasi fatto di più pratico e onde si fanno manifeste le cagioni di molte altre cose posteriori non chiarce

abbastanza, io credeva che fosse affatto segno d'inerzia e di villa. Mi son perciò l'asciato indurre a scrivere per sommi capi quello che me ne pare, e per quali congetture e argomenti son venuto in questa mia credenza, vissuto essendo io in quei medesimi tempi ed essendo stato colpito più d'ogni altro da ciascuno di quegli avvenimenti.

I. c. Già si è detto come Cida il cretese, dell'esercito di Eumene e da lui sovra ogni altro tenuto in onore, erasi prima abboccato vicino ad Amfipoli con Chimaro, uno di quelli che militavano con Perseo, e quindi a Demetriade accostandosi alle mura aveva parlato prima con Menecrate e poi con Antimaco; e come due volte Erofone fosse venuto ad Eumene ambasciadore da parte di Perseo. E che i più dei Romani sospettassero non senza ragione del re Eumene è manifesto per quel che accadde ad Attalo; poichè avevano a lui concesso di venir a Roma partendosi da Brindisi per far quanto gli occorreva come erasi proposto, e finalmente rispondendo con gentilezza alle domande di lui dato gli aveano commiato; bench'egli non avesse në innanzi, në al tempo della guerra con Perseo fatta in favor loro alcuna cosa degna di ricordanza. Ad Eumene poi, che grandi utilità avea loro procurate e molto li aveva aiutati nelle guerre con Antioco e con Perseo, non solo vietarono che venisse a Roma, ma gli ordinarono ancora a mezzo l'inverno, che in un dato numero di giorni se ne uscisse d'Italia. Perciò dalle cose dette si fa manifesto che dovette esservi da parte di Perseo qualche tentativo presso di Eumene, per cagion del quale tanto i Romani si alienarono da lui. Ma quale questo tentativo si fosse e fino a qual punto giugnesse, ora ci proponiamo d'investigare,

1. d. Egli è agevole ad intendersi che Eumene non voleva che Persoo riuscisso vincitoro nella guerra e s'impadronisse d'ogni cosa; imperocchè, oltre all'ereditaria ininficizia e malevolenza che avevano l'uno per l'altro, la comuno origino del poter loro era acconcia a genera fra di essi e male fede e gelosia e la massima avversione: ne veniva quindi che ingannar si dovevano e combattersi con segreti artifizii: îl che feere ontrambi. Imperocchè veggendo Eumene che Perseo non era fortunato nelle sue imprese e da ogni parte era chiuso, e a tutto si accomodava per metter fine alla guerra, e ogni anno mandava per questo fine ambasciadori ai capitani, e che gli stessi Romani si trovavano in gravissime difficoltà per aver nulla ottenuto di decisivo nella guerra innanzi che Paolo ne pigliasse il comando, e per essere gli animi in Italia sospesi, suppose che non fosse impossibile il far discendere i Romani ad accordi e por fine alla guerra; e per farsi mediatore in questo e metterli d'accordo credeva che non vi fosse altro più acconcio di lui.

I. e. Di ciò adunque ragionando in se medesimo, tentato avea l'anno innanzi Perseo per mezzo di Cida il cretese, per sapere quanto volesse pagare una tale speranza. E da queste cose mi pare che avessero principio le trattative fra di loro. Ma venendosi ad urtare due uomini, l'uno de' quali era tenuto per astutissimo, l'altro per avidissimo del danaro, accadde che ridicola diventasse la lotta fra loro: poichè Eumene metteva innanzi ogni speranza e porgeva ogni genere di allettamento persuadendosi di curar Perseo a parole; Perseo poi manifestamente andava incontro a quanto gli si porgesse e accondiscendeva, ma in nessuna delle proposte mordeva a segno da proporre anch'egli qualche cosa da parte sua.

I. f. E la contesa fra loro era di questa fatta. Chiedeva Eumene per cessar quattro anni dal combattere e dal-l'unir le sue armi con quelle dei Romani per terra e per mare cinquecento talenti, per metter fine compiutamente alla guerra mille cinquecento, e prometteva di dare per ciò ostaggi e mallevadori; ma Perseo chiedeva rispetto agli ostaggi quanti ei sarebbero e quando li manderebbe, e-come dovevano essere custoditi dai Gnosii: rispetto ai danari diceva, quanto ai cinquecento talenti, che turpe cosa sarebbe e per chi li dava e più ancora per chi li riceveva il parer che per mercede si deponessero le armi: quanto ai mille e cinquecento avrebbe mandato chi li

recasse a Polemocrate in Samotracia ed ivi li deporrebbe appo il suo mediatore. E Samotracia era sotto il suo dominio. Ma Eumene agognando, come i cattivi medici, più la caparra che la mercede, cessò finalmente dal suo tentativo, non avendo potuto superare colla sua astuzia la spilorceria di Perseo: e in questa guisa all'avarizia come a divinità essendosi inchinati si separarono con egual risultato come buoni lottatori. Di queste cose altre penetrarono allora, altre poco dopo tra gli amici che erano intorno a Perseo; onde a noi venne fatto di persuaderci che l'avarizia è strumento d'ogni malvagità.

I. g. Ora da parte mia questo ancora vi aggiungo. Non ne consegue egli forse che l'avarizia tolga agli uomini il senno? E chi non vedrebbe manifesta la demenza di quei due re? Qual ragione aveva egli Eumene di sperare che, di tal natura essendo l'inimicizia loro, ei sarebbe creduto e otterrebbe una tal somma di danaro, senza poter dare a Perseo alcuna conveniente malleveria, che restituita gliel'avrebbe, quando le promesse non avessero avuto fondamento? E come mai ricevendo una tal somma di danaro supponeva che i Romani l'avrebbero ignorato? Era inoltre necessario assolutamente che in contracambio del ricevuto danaro egli si avesse l'inimicizia dei Romani, per la quale avrebbe dovuto perdere e i presi danari ed anche il suo regno e forse la vita. appena fosse stato palese nemico loro. Imperocchè se ora senza nulla fare, ma solo macohinando, si espose a grandissimi pericoli, che avrebb'egli dovuto soffrire se il predetto divisamento fosse stato condotto al suo fine?

Î. h. E quanto a Perseo, chi non si maraviglierebbe vedendo com'egli stimasse altra cosa più utile a sè e più salutare che il concedere il danaro e lasciar che Eumene all'esca desse di morso? Imperocchè se questi gli avesse prestato aiuto in alcuna delle cose promesse e posto fine alla guerra, il danaro era ben dato: se poi in questa speranza egli era ingannato, a confession di tutti gittato l'aveva apertamente nell'inimicizia dei Romani: chè era in sua balla il far manifeste siffatte cose; il che qual Vel. IX. - Petitie.

valore avesse per Perseo, sie che bene sia che male gli succedesse la guerra, è facile ad argomentare; poichè sarebbe sembrato che Eumene fosse cagione di tutti i mali avvenuti, del quale ei non avrebbe potuto vendicarsi meglio in altra guisa che col farlo nemico dei Romani. Qual è dunque la cagione d'una cost palese stollezza Y. L'avarizia. E chi potrebbe mai dire che altra ve ne sia? Imperocchè quegli, per ottener ciò che non gli si conveniva, non tenne conto di altro e si mostrò parato a fare ogni cosa; questi non ebbe il coraggio di sprezzare ogni cosa per non esporsi ad ogni estrema calamità. In conseguenza di questo, Perseo coi Galati e con Gentio... (Id.).

## Del modo che si trattan le cose in questa storia universale.

VI. a. ....altri ancora interno alla guerra di Siria. Del che la cagione si è quella che noi già a lungo abbiamo indicata, cioè, che pigliando essi argomenti di poco valore e d'un solo aspetto, vegliono esser riputati storici non per la qualità delle opere loro, ma per la moltitudine dei libri, e si affaticano per avere sembianza di storici; ond'è loro necessario ingrandire le cose piccole, e quelle dette brevemente dagli altri adornare e riempiere di favolose invenzioni, dar importanza ad operazioni e fatti che non hanno coll'argomento principale veruna attinenza, descrivendo i certami e discorrendo di battaglie in cui morirono dieci fanti e talvolta pochi più, e cavalli ancor meno. Intorno agli assedii poi, alle descrizioni dei luoghi e ad altre simili cose è difficile a dire convenientemente quanto ei si adoperino a cagione della mancanza di fatti. Il metodo che noi abbiamo tenuto è contrario a quello di siffatti scrittori; e perciè non dobbiamo essere ripresi come se trattassimo senz'alcuna diligenza le cose, quando ciò che dagli altri fu detto con grande apparato di parole noi ora il tralasciamo affatto, ora l'esponiam brevemente: ma credere invece si deve che a ciascuna cosa concediamo quel numero di parole che le è dovuto.

Poichè quelli quando in tutta quanta l'opera loro descrivono l'assedio, per esempio, di Fanotia o Coronea o... son costretti ad esporre tutti i provvedimenti dell'assedio e le prove di ardire e le disposizioni delle cose; e debbono inoltre aver esaminato attentamente la presa di Taranto, l'assedio di Corinto, di Sardi, di Gaza, di Battra e sopratutto quello di Cartagine, e aggiungervi qualche cosa del proprio; e non può loro piacere, se noi nudamente di quelle medesime cose con verità e proprietà ragioniamo. E questa stessa avvertenza noi facciamo quanto alle battaglie e alle concioni e a quasi tutte le parti della storia, in tutte le quali sarem giustamente molto scusati, e parimente in quelle cose che ancora ci rimangono a dire e del tutto son chiare, sia che usiamo degli stessi argomenti, o di una medesima trattazione, o di un egual modo di favellare, sia che inoltre erriamo nei nomi proprii dei monti, dei fiumi, o dei luoghi; imperocchè la grandezza dell'opera nostra in tutte queste cose ci serve assai bene di scusa; ma se egli si trova che a bella posta e per favorire alcuno abbiam detto il falso. non vogliamo che ci sia perdonato, come già più volte intorno a questo abbiamo notato nel corso dell'opera nostra (Id.).

Discorso di Paolo Emilio innanzi a Perseo fatto prigione. - Distruzione del regno di Macedonia.

VI. b. Ripigliando a parlare in lingua latina esorteva quanti erano nell'adunanza che ponendo mente alle presenti coso (e mostrava Perseo che stava sotto gli occhi loro) non si gloriassero più del dovere pei prosperi successi, nò pigliassero deliberazione superba o crudele verso di alcuno, nè punto si fidassero della presente fortuna; ma che allora appunto che alcuno è più fortunato nella sua vita privata e nella pubblica, ei l'ammeniva a darsi maggior pensiero della contraria sorte. Egli è difficile in fatti che un nomo si mostri moderato ne' propizii casi; ed in questo egli disse che appunto si distinguono

gli sciocchi dagli assennati, che quelli avviene che imparino dalle proprie sventure, questi da quelle degli altri.

VI. c. Sicchè ben sevente io mi son ricordato del detto di Demetrio Falereo, il quale in un suo libro intorno alla fortuna volendo mostrare con evidenza agli uomini la mutabilità di quella, volgendo la mente a quel tempo in cui Alessandro distrusse l'impero de' Persiani, dice così : - Se tu pigli non un tempo sterminato, nè molte generazioni d'uomini, ma i soli cinquanta ultimi anni prima di noi, vi riconoscerai quanto terribil cosa sia la fortuna. Credete voi che cinquant'anni fa i Persiani, o i re de' Persiani, o i Macedoni, o i re de' Macedoni, se un qualche Dio avesse loro rivelato il futuro, avrebbero creduto mai che in questo tempo non rimarrebbe nemmen più il nome di quei Persiani che avevano signoreggiata quasi tutta la terra, e di tutta questa impadroniti si sarebbero i Macedoni, di cui non si conosceva prima neppure il nome? E questa fortuna, che mai nelle cose della vita nostra non ci tien fede, e tutto va, contro l'argomentar nostro, innovando, e nelle cose che men si aspettano manifesta il poter suo, ora eziandio, com'ei mi sembra, collocando i Macedoni in quella felicità di cui prima godevano i Persiani, mostra a tutti gli uomini che essa concedette loro l'uso di tali beni, finchè altro partito ella non prende intorno a loro. - (Il che ora accadde ai tempi di Perseol. Tali cose Demetrio quasi con divina bocca profetò riguardo all'avvenire; ed io giunto scrivendo a quei tempi in cui accadde che fosse distrutto il regno di Macedonia, non ho creduto ben fatto il correr oltre senza far conto alcuno di ciò, specialmente essendo io stato testimone oculare del fatto : ma ho voluto io medesimo dir quello che si conveniva e citare Demetrio; poichè mi sembra ch'egli abbia proferito un detto più da Dio che da uomo avendo quasi cento e cinquant'anni prima annunziato con verità ciò che doveva quindi accadere.

I Galli fanno scorrerie nel regno di Eumene.

VI. d. Il re Eumene, terminata la guerra tra Perseo e

i Romani, cadde in istrani casi, come dicono i più, ma, se si badi a ciò che per lo più avviene naturalmente nelle umane cose, in uno di quei casi che sogliono accadere; poichè la fortuna è capace di far succedere violentemente le cose aspettate alle inaspettate, e, se piglia a proteggere alcune e il suo favore gli concede, subito dopo, quasi pentita si fosse, con egual misura perseguitarlo e prontamente guastargli la prosperità sua. Il che in quel tempo avvenne eziandio ad Eumene; poichè credendo allora specialmente che sicuro fosse-divenuto il suo regno, e che molta tranquillità recata gli avrebbero i seguenti anni, essendo stato distrutto dalle fondamenta il regno di Perseo e de' Macedoni, cadde in grandissimi pericoli avendo contr'ogni aspettazione invaso in quel tempo il suo regno i Galli dell'Asia. (Id.).

## Antioco move una seconda guerra a Tolomeo.

VII. a. Scordatosí Antioco di quanto era stato scritto e detto da lui, apparecchiavasi a far guerra a Tolomeo; onde ben mi sembra che sia vero ciò che disse Simonide:

— L'esser dabbene è malagevol cosa, — chè avere una tendenza verso l'onesto, e fino ad un certo segno tenerlo earo è cosa facile; ma l'esser sempre uguale e in qualunque occorrenza star saldo nel suo proposito, credendo che non vi sia cosa migliore dell'onesto e del giusto, è difficile assai. (Id.).

XII. Molti disegni a parole appaiono probabili ed efficaci; ma quando si mettono in atto, come monete falso nel fuoco, non più s'accordano col primo concetto che s'ebbe di loro. [Id.].

## LIBRO XXX.

#### SOMMARIO.

L. Emifio pone le sue statue sulle colonne fatte innaltare da Perseo — Ammira la posizione di Corinto — Carattere di lui (§ XV.) Poca utilità che ritrassero gii Ateniesi dalla presa di Leano e di Delo — Pigliar il lupo per le opsechie. Prov. (§ XVIII.)

XV. Dalle quali cose potrebbe alcuno massimamente, conoscere insieme e l'accrbità e l'instabilità della fortuna, quando le cose ch'egli crede aver con fatica apparecchiate per se stesso, trova in breve d'averle preparate pe suoi nemici. Poichè Perseo avea fatto fare alcune colonne, e, lasciate avendole incompiute, Lucio Emilio le fini e pose sopra di loro le immagini sue. (Id.).

Egli ammirata avendo la posizione della città (di Corinto) e l'opportunità dell'acropoli rispetto ai luoghi che si trovano di qua e di là dall'istmo. (Suida in Εὐκαιρία.)

Ad un uomo che abbia un animo tale si appartiene il disporre convenientemente i giuochi, e il dirigere in modo acconcio i grandi apparecchi e il largo bere, e da buon capitano combattere coi nemici. (Framm. vatic.).

XVIII. Pigliando Lenno e Delo presero, come dice il proverbio, il lupo per le orecchie; poichè venuti alle mani coi Delii ne ebbero a patire molti danni, e dal paese degli Aliarti più ne seguì loro vergogna che frutto. (Id.).

## LIBRO XXXI.

#### SOMMARIO.

I Greci favoreggiano Eumene perchè il vedono trattato aspramente da C: Sulpicio (§ X. a.)

Arlassia per esortazione di Ariarate si ritrae da un omicidio (§ XV. a.) I Rodiani ricevono doni da Eumene — Di ciò li biasima Polibio (§ XVII. a.) Catone si lagna del lusso dei Romani (§ XXIV.)

Delirii degli abitatori di Perea — Raccomandazione della bellezza (§ XXVIII )

X. a. Quanto più pareva che i Romani trattassero acerbamente Eumene, tanto più ne veniva che i Greci a lui si mostrassero amici: essendo natura degli uomini di concedere la benevolenza loro a quelli che son travagliati. (Id.).

XV. a. Artassia voleva tor di mezzo Ara...t..., ma per gli ammonimenti di Ariarate nol fece, anzi il prese ad onorare più che non facesse per l'innanzi. Tale potenza naturalmente hanno e la giustizia e i parcri e le esortazioni degli uomini dabbene, che talvolta per lei si salvano gli amici non solo, ma anche i nemici, e le nature loro si mutano in meglio. [16].

XVII. a. I Rodiani, che altra volta ben governati si erano per l'eccellenza della loro costituzione, incespicarono alquanto, a creder mio, in questa occasione; ricevuto avendo da Eumene ducento ottantamila misure di frumento perchè il danaro, ch'esse valevano, mettessero ad usura e cogl'interessi di quello pagassero lo stipendio agl'istitutori e maestri de' loro figliuoli. Questo in occasione di strettezza per esempio nelle cose che riguardano la vita privata, potrebbe alcuno accettare da' suoi amici, per non permettere che i suoi figli a cagione della poer non permettere che i suoi figli a cagione della po

vertà restino senza istruzione; ma un uomo che campi agiatamente s'indurrebbe a mettere a contribuzione gli. amici per qualunque altra cosa che per lo stipendio da dare ai maestri. Ora quanto più deve un uom pubblico sentire altamente di sè che un privato, tanto più nelle cose pubbliche che nelle private aver si dee cura del decoro, e i Rudiani ciò dovean fare specialmente per la buona condizione in cui trovavasi la repubblica loro e per l'opinione di onestà della quale godevano. (Id.).

XXIV. Una tale disordinata brama di stranamente operare impadronita si era dei giovani, che molti di loro compravano un bertone al prezzo di un talento, molti spendevano trecento dramme per un vaso di terra pieno di salumi: per il che Marco (Catone) disse una volta innanzi al popolo, che hen si potea scorgere quanto la repubblica volgesse al peggio, quando si trovava che i bei fanciulli si vendeano a più caro prezzo che i poderi, e i vasi di salumi più che un paio di buoi.

XXVIII. Gli abitatori della Perea sono simili a prigionieri, cui siano state tolte, contra ogni loro aspettazione, le catene, che non credendo a ciò che loro accade, si accingono a movimenti maggiori di quelli che la natura loro comporta, e pensano che quelli in cui s'imbattono non siano per iscorgere chiaramente ch'ei sono disciolti, se non fanno qualche cosa di strano e diverso degli altri. (Framm. vatic.).

A raccomandare alcuno val più la bellezza che qualunque lettera. (Id.).

## LIBRO XXXII.

#### .........

L'onorata morte di Licisco, uom turbolento, fa cessare le discordie in Etolia (§ XX. a.)

Conseguenze per gli Etoli della morte di Licisco, uom turbolento.

XX. a. Licisco l'etolo era uom turbolento e feroce. Morto lui, gli Etoli vissero quindi in pace e concordia, etò per l'allontanamento d'un uom solo: tal potenza vi ha, come si vede, nelle nature degli uomini, che non solo gli eserciti e le città, ma anche la società delle nazioni, e le intere parti della terra per la virtu o la malvagità di un sol uomo vengono talvolta a provare o grandissimi mali, o grandissimi beni. (Id.).

Licisco era malvagissimo; ma finì bene la sua vita; ond'è che alcuni ragionevolmente biasimano la fortuna, perchè talvolta concede ai peggiori un bel morire, che è il premio dei buoni. (Id.).





# INDICE GENERALE

DELLE MATERIE CONTENUTE NEI NOVE VOLUMI DELL'OPERA.

NB. Il numero romano segna il libro, l'arabico il capo.

### A

Abba, città dell'Africa, in cui si ritirò Siface sconfitto, XIV, 6, 12.

Abia, città della Messenia, XXV, 1.

Abido, sull'Ellesponto, IV, 44; V, 111; XVI, 29, 30, 31, 34, 35; XVII, 2; XVIII, 27.

Abila, città della Galatide, V, 71; XVI, 39.

Abilice, nobile spagnuolo, III, 98.

Acaja è occupata da Tisameno, II, 41. — Le prime dodici città confederate dell'Acaja, ivi.

Acarnani, IV, 5, 30, 63. — Fanno alleanza cogli Epiroti e gli Illirii, II, 6, 10, 45; IX, 34, 38; IV, 9, 30; V, 3, 6, 96; IX, 32, 40; XVI, 32. — Implorano l'aiuto di Filippo contro gli Etoli, i Romani e gli Illirii, X, 41; IX, 39; XXII, 15; XXVIII, 5; XL, 1.

Acerra, città forte degli Insubri, assediata e presa dai Romani, II, 34.

Acessimbroto, capitano di nave e ambasciatore dei Rodii, XVII, 1.

Achef, II, 6, 9, 12, 37, 38. Le città della Magnà Grecia adottano le istituzioni e le leggi degli Achei, II, 39. — Tisamene primo loro re, e Ogige l'ultimo, IV, 1; II, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 51. — Sono vinti da Cleomene al monte Licco, a Ladocea, a Ecatombeo, II, 51, 54, 55;

IV, 7, 26; XVI, 27; XXVIII, 3; V, 1; XXIII, 5; XXIX, 8; XXXIII, 15; XXXVIII, 4; XXIII, 7; XXIV 12; V, 1; XXV, 1; XXVIII, 11; XXIX, 9; IV, 26; XXVIII, 3; IV, 37: V, 1, 30; IV, 82, 7, 26, 54, 57; 6. - Soccorrono i Messenii contro gli Etoli, 7. - Son vinti a Pafia, 12, 15, 25, 26; - Gli Achei e Filippo si collegano coi Cretesi Polirreni e li soccorrono di duecento soldati, 55, 66. -Apelle si sforza di ridurli a servitù, 76. - Fanno loro pretore Eperato, 82; V, 1. - Arato è loro pretore. 30. - Gli Achei e Filippo fanno pace cogli Etoli, e pongono fine alla guerra sociale, 105. - Creano di nuovo Timosseno pretore, 106, e X, 24, 25, 41. - Prefetto dei cavalieri Filopemene, 24, 25. - Implorano l'ajuto di Filippo contro gli Etoli ed i Lacedemoni, 41. - Essendo pretore Eurileonte, Filopemene istruisce i cavalieri degli Achei, 24. - Castiga l'ignoranza dei capitani, e, fatte pretore, ristabilisce tutta la disciplina militare presso gli Achei, Xl. 8. - Sotto di esse vincono in battaglia Macanida, ed i Lacedemoni prendono Tegea, e saccheggiano impunemente la Laconia. - Filopemene raduna in un giorno stabilito tutta la gioventù achea in Tegea e fa una scorreria nella Laconia, XVI, 36. - Gli ambasciatori dei Romani fanno conoscere agli Achei aver il popolo romano dichiarato la guerra a Filippo qualora non cessasse dal molestare i Greci, 27. - Filippo eccita gli Achei alla guerra contro i Romani, 38. - Ma questi passano dalla parte dei Macedoni a quella dei Romani, XVII, 6. - Gli Achei nel colloquio di Filippo con T. Quinzio richiedono da Filippo la restituzione di Corinto ed Argo, XVII, 2, -Terminata la guerra di Filippo mandano ambasciatori ai Romani per contrarre alleanza con essi, ma ne sono disturbati dagli ambasciatori degli Elei, Messenii ed Etoli, XVIII, 25. - Gli Etoli adirati chiamano Antioco contro gli Achei ed i Remani, III, 3. - Gli Achei spediscono i soccorsi di Eumene contro Antioco, XXI, 7. - Il console M. Emilio Lepido scrive lettere agli Achei rimproverandoli di avere disonestamente amministrati gli affari di Sparta, XXIII, 1. - Gli Achei sotto il pretore Filopemene

mandano ambasciatori a Roma, XXIII, 1 .- Ed a Tolomeo Epifane, 7 .- Il pretore Filopemene dà facoltà agli Achei di farsi dare soddisfazione per forza dai Beoti, donde ne nacque la guerra, 2. - Fanno pretore Aristeno, e adunano un concilio in Megalopoli, ove convengono gli ambasciatori di ritorno da Roma e da Alessandria, come pure gli ambasciatori del re Eumene e Seleuco con doni, e Cecilio ambasciatore dei Romani, 7, 10. - Rifiutano di raccogliere il popolo a parlamento, non mostrando Cecilio le lettere di mandato del senato, 10. - Lo stesso fanno a Tito Quinzio, XXIV, 5. - Quinto Marcio accusa gli Achei presso il senato di Roma; agli ambasciatori di questi, che domandavano soccorso contro i Messeuii, si dà una risposta, dalla quale si poteva comprendere che i Romani non avrebbero impedito quel popolo che avesse voluto sottrarsi agli Achei; gli stessi ambasciatori sono trattenuti in Roma, 10; XXV, 1. - Tolomeo Epifane offre dieci navi in dono agli Achei, i quali incaricano Licorta. Polibio, Arato il giovine di riceverle, ma per la morte del re si fermano in patria, 7. - Iperbato è fatto pretore degli Achei, XXVI, 1. - Mandano ambasciatori a Roma per trattare circa gli esuli spartani; fra questi ambasciatori avvi Callicrate, adulatore dei Romani, traditore e causa dei mali della sua patria, 1. - Callicrate fatto pretore degli Achei, 3. - Fanno pretore Arcone, XXVII, 2. - Di nuovo Arcone, XXVIII, 6, 7, - Gli Achei, essendo pretore Arcone, offrono per mezzo di Polibio al console romano ainti contro Perseo, che egli rifiuta, 10. - I fratelli di Tolomeo domandano i capitani Licorta e Polibio con soldati agli Achei, ma questi mandano ambasciatori per conciliare la pace fra i Tolomei ed Antioco Epifane, XXIX, 8. - Gli Achei possono comodamente armare trenta o quaranta mila soldati, 9. -Per mezzo degli ambasciatori a Roma domandano (ma invano) che siano rimessi in libertà i loro esuli, i quali erano stati esportati a Roma a causa della guerra di Persia, e distribuiti per le città d'Italia, XXX, 10. - Supplicano di nuovo, e principalmente per Polibio e Stratio.

XXXII. 7. - Un'altra volta . XXXIII. 1. - Una quarta volta, 13. - Finalmente sono liberati gli esuli achei perintercessione di Catone, XXXV, 6. - Danno la cittadinanza ai Delii che emigrarono nell'Acaja per fuggire il dominio d'Atene, XXXII, 17. - Sono richiesti d'aiuto dal Rodii e Cretesi per la guerra che vigeva fra loro; per opera di Callicrate si mandano ainti al popolo neutro, XXXIII, 15. - Concilio degli Achei in Corinto, ivi. -Cause della guerra acaica contro i Romani, XXXVIII, 1, 5. - La fortuna, che voleva salvi gli Achei, fece sì che in nessun luogo fossero vinti e soggiogati, XL, 5. - Sono vinti da Mummio nella battaglia datasi all'Istmo, III, 32. Per incarico dei dieci ambasciatori Polibio ordina le cose d'Acaia, XL, 10. Achei Ftioti sono dichiarati liberi per decreto del senato ro-

mano, XVIII, 29. - E T. Quinzio con dieci ambasciatori li dà ai Tessali, 30.

Acheloo (fiume), separa l'Acarnania dall'Etolia, IV, 63; V, 1, 3, 6, 7.

Acheo principe degli Achei; Polibio richiede ed ottiene che gli venga restituita da Mummio l'immagine di Acheo. stata trasportata dai Romani dal Peloponneso nell'Acarnapia, XL, 8. - Acheo, figlio di Andromaço, fratello di Laedice, moglie di Seleuco Callinico, padre di Antioco il Grande, IV, 51; VIII, 22. - Sua moglie Laodice, V. 74; VIII, 21. - Figlia di Mitridate re del Ponto, 22. - Laodice, moglie di Antioco il Grande, V. 43.

Acheo, già re al di qua del Tauro, portatosi al di là del Tauro, vendica la morte di Selenco, e sotto Antioco successore di Seleuco, fatto governatore dell'Asia al di qua del Tauro, toglie ad Attalo i paesi che questi aveva prima soggiogati per sè, prende il diadema e assume il nome di re. IV. 2, 48; V. 40, 57. - Macchina una spedizione contro Autioco nella Siria, ma ne è distolto da una sedizione surta nel suo esercito, e saccheggiata la Pisidia riterna a casa, V. 57. - Pone le stauze in Sardi città della Lidia, 57. - È richiesto di aiuto dai Bizantini contro i Rodii, IV, 48, - Andromaco padre di Acheo,

prigioniero in Alessandria, è rimesso in libertà per le preci dei Rodii. 51. - Ermea presenta una finta lettera di Acheo ad Antioco, in cui si dice che Tolomeo cospirava con Acheo, V. 42. - Antioco manda ambasciatori ad Acheo, accusandolo e rimproverandogli la sua mala fede, 57. - Acheo comunica a Tolomeo consigli sinistri, 66. - Per l'intercessione di Nicomaco e Melancoma Rodii, VIII, 17. - Tolomeo vuole Acheo stretto per patto ad Antioco, V. 68. - Acheo manda Garsieride con un esercito in soccorso dei Pednelissei abitanti di Pisidia contro i Selgei, 72. - Quindi si reca egli stesso a Selga, di cui per mezzo del traditore Logbase spera di impadronirsi; ma, fallitogli il colpo, conchiude la pace co' Selgei, 74, 76. - Frattanto s'impadronisce della Miliade e della maggior parte della Pamfilia: mentre si trova presso i Selgei, Attalo gli toglie l'Eolide e la Misia, 77. - Antioco teme di Acheo dopo la battaglia di Rafia, 87. -Lo assedia in Sardi, e prende la città, VII, 15. - Acheo è padrone della rôcca, V, 17. - Acheo è consegnato ad Antioco per tradimento di Bolide, da lui mandato per salvarlo, VI, 17. - È preso e fatto uccidere, 23.

Acilio, Manio Acilio Glabrio console; presa Eraclea, accetta l'alleanza degli Etoli, non conoscendo essi ancora quali sarebbero per essere le conseguenze di quest'atto, XX, 9. — Vince Anticoo alle Termopili. Assedia Anfissa, e durante l'assedio vien surrogato da L. Scipione, XXI, 2.

- Parte dalla provincia, 3. Acra, castello d'Etolia, V. 13.

Acradina, parte della città di Siracusa, è espugnata colla flotta da Marcello, VIII, 6.

Acria, castello in Laconia, V. 19.

Acriana, città dell'Ircania, X. 31.

Aerocoriulo. Essendo occupato da trappe di Antigone Gonata, è preso a tradimento da Arato, II. 43, — il quale l'offre ad Antigono Bofone in pegno o'elleanza ed amicizia, e viene accettata, II, 51. — Cleomene munisce lo spazio fra l'Acrocorinto ed i monti Onei di fosse e mura, II. 52. — Demetrio Falero persuade di tenere l'Acrocorinto.

Itomata in nome di Filippo, VII, 1. — È occupato da presidio romano dopo la guerra filippica, XVIII, 28.

Acusiloco, re d'Asia, compreso nel trattato d'alleanza fra Eumene e Farnace, XXVI, 6.

Adda, fiume dell'Italia superiore, o Gallia Cisalpina, esce dal lago di Lecco, XXXIV, 10. — I consoli entrarono nel territorio degl'Insubri là dove l'Adda si versa nel Po, 11, 32.

Addua, vedi Adda.

Adeone, prefetto della città di Bubaste, XV, 27.

Adeone, macedone, XXVIII, 8.

Aderbale, capitano cartaginese, prefetto della città di Trapani; presso questa città Aderbale vince P. Claudio, e ne disperde la flotta, 1, 46, 49, 52. — Intimo amico d'Annibale, figlio di Amilcare, I, 44. — Cartalo collega di Aderbale, 1, 53.

Adi, città dell'Africa, presa da Regolo, I, 30.

Adimanto, eforo lacedemone, viene ucciso in una sedizione per avere favorito Filippo contro gli Etoli, IV, 22. — ed è quindi falsamente accusato presso Filippo come autoro del tumulto, 23.

Admeto ucciso da Filippo, XXIV, 8.

Adrane, castello della Tracia, XIII, 10.

Adriano, territorio nel Piceno, viene saccheggiato da Annibale insieme al territorio pretuziano, III, 88.

Adriatico (mare), Adriatico (golfo), I, 2; II, 17; III, 86, 14, 16; IV, 47. — A destra dell'entrata del golfo Adriatico vi ha Orico, città forte dell'Epiro, VII, 19.

Adrumeto città dell'Africa, XV, 5. — Annibale, costretto a partire d'Italia, pone gli accampamenti in Adrumeto, tei, — e vi cerca salvezza dopo perduta la battaglia di Zama, 15.

Africa. Il primo esercito romano che sia passato in Africa (u quello capitanato dai consolì Regolo e Manlio; prime loro gesta e sconfitta, 1, 29, 34. — I popoli dell'Africa soggetti ai Cartaginesi si ribellano da loro e fanno lega coi ribelli mercensrii, 70. — Sono trattati crudelmente dai Cartaginesi all'epoca della guerra siciliana. Annibale trasportò in Africa i soldati spagnuoli, e nella Spagna gli

africani, III, 33, — Gli avvenimenti dell'Africa e dell'I-talia cominciano a mescolarsi con quelli dei Greci, V. 104. — L'Africa, una delle tre parti della terra, è compresa fra il Nilo e lo colonne d'Ercole, III, 37. — L'Asia e l'Africa si congiungono nell'Etiopia, 38. — Estensione dei dominii cartaginesi nell'Africa, 39. — L'Africa ha suolo fertile, XII, 3. — Timeo aveva creduto che tutta l'Africa fosse arenosa, secca e sterile, ivi. — Abbonda di animali si feroci che domestici, ivi.

Africani, XXXI. 26. — Gli Africani ed i Numidi vinti insieme, sogliono retrocedere a due o tre per volta, I, 74. — Annibale arma gli Africani secondo l'uso romano, Ill., 87, 114. — Gli Africani armati alla macedonica nell'esercito di Tolomeo Filopatore, V, 65.

Africano il Giovane, XXXV, 4.

Afterato, abbandona Massinissa, XXXII, 2.

Agatageto rodio persuade ai suoi cittadini di congiungersi ai Romani dal principio della guerra persiana, XXVII, 6; XXVIII, 2.

Agatarco, une dei figli d'Agatocle re di Siracusa, ucciso (comecorreva la voce) dall'avo d'Ippocrate ed Epicide, VII, 1. Agatarco, ambasciatore del re Jeronimo, mandato a Carta-

gine, VII, 4.

Agatino corintio, trovandosi in Leucade con una nave, presso le navi degli Illirii, per violata fede è da essi preso, V, 95.

Agatirna città della Sicilia, IX, 27.

Agatocle re di Siracusa, XII, 15; XV, 35. — I suoi mercenarii d'origine campani. S'impadroniscono per forza della città di Messina, 1, 7. — É costretto a soggiogare una parte dell'Africa, XV, 35. — A' suoi tempi Utica rimase sempre fedele al Cartaginesi, 1, 82. — Timeo lo perseguita con iniqua maldicenza, contro le calunnie del quale Polibio preude a difenderlo, VIII, 12; XII, 15. — Fatto tiranno di Sicilia, dapprima governa crudelissimamente, quindi con gran clemenza, IX, 23. — Per-testimonianza di Scipione era solertissimo nell'amministrare gli affari, XV, 35. — Agatarco suo figlio (vedi).

Vol. IX. - Polibio 10

- Agatocle, figlio di Enante, amico di Tolomeo Filopatore. XIV, 11. È fatto governatore col collega Sosibio, V. 63. Per suo consiglio Antioco il Grande differisce la sua partenza dalla Celesiria; inentre gli Egiziani si preparano alla guerra, ivi a XV, 25. Invoca soccorso, ma invano, dai Macedoni, XVI, 26, 32. Viento incatenato e trafitto degli amici, perchè non venisse tormentato dal nemici, 33. Non fu somnio per alcuna virtà, 34.
- Agatoclea, meretrice, ebbe in suo potere Tolomeo Filopatore, XIV, 11. Sorella di Agatocle, odiata dagli Alessandrini dopo la morte di Filopatore, XV, 25. Mostra invano ai Macedorii le poppe colle quali dice aver nutrito il re fanciullo, 31. È ricercata pel supplizio, 32. Viene esposta nuda colle sorelle ed i cognati, ed è lacerata dal popolo, 33.
  - Agatoclea. Aristomene diede questo nome alla sua figlia, XV. 31.
- Agelao di Naupatto. Per opera di Scerdilaida l'Illiria contrae alleanza cogli Etoli, IV, 16. Dorinaco pretore manda soccorsi agli Etel sotto di comando di Agelão e Scopa; V, 3. Fa una grave perorazione per la pace, 103, che commutove Filippo e gli alleati, 107. E fatto pretore degli Etoli, dai quali è rimproverato di aver fatto la pace, ibi.
- Agepoli è mandato ambasciatore dai Rodii al console Q. Marcio Filippo ed a Q. Marcio Figulo prefetto della flotta, XXVIII, 14, 15. — È ambasciatore a Roma, XXIX, 4.
- Agesándro o Agesarco di Megalopoli, padre di Tolomeo, prefetto d'Egitto; XVIII, 38.
- Agesia ambasciatore incaricato dagli Achei di recarsi in Macedonia per congratularsi coi Romani della vittoria contro Perseo, XXX, 10.
- Agesilao re di Sparita; il suo passaggio in Asia servi a dimostrare vieppiù l'ignavia dei Persiani, Ill, 6. — Manda coniodamente soccorsi a Sparta mentre era sul punto di essere preso da Epaminonda, IX, 8. — Quanto fu intrapreso da Agesilao era contrario alla ragione sociale dei Greci, 23.

Agesilao, figlio di Eudamida, padre di Ippomedonte, IV; 35. Agesiloco o Egesiloco, pritanide dei Rodii, esorta i suoi cittadini di congiungere la loro fortuna con quella dei Romani nella guerra persiana, XXVII, 3.-È ambasciatore a Roma, XXVIII, 2, 14. - Ambasciatore in Macedonia al console L. Emilio ed a Perseo, XXIX, 4.

Agesipoli, figlio di Agesipolide, nipote di Cleombroto, ancor fanciullo è creato re di Sparta dopo la morte di Cleomene; gli è dato per tutore Cleomene, figlio di Cleombroto, padrino del fanciullo, IV, 35. - Mandato ambasciatore a Roma, è preso dai pirati ed ucciso, XXIV, 11.

Agesipoli padre del precedente, ivi.

Agesipoli Dimeo è fatto prigioniero dagli Elei, V, 17.

Ageta pretore degli Etoli., V, 91. - Fa una scorreria nell'Acarnania e nell'Epiro, 96. - Mentre era per prendere a tradimento la città dei Fanotesi, gli è rotta l'impresa, ivi-Agoni, popolo gallo-cisalpino, II, 15.

Agrei, popolo dell'Etolia, non greco, XVII, 5.

Agria, XXIX, 11.

Agriani, lo stesso che Agrei, nell'esercito di Antigono Dosone, II, 65, - nell'esercito di Antioco contro Tolomeo, V. 79.

Agrigento città di Sicilia, piazza di guerra dei Cartaginesi, I. 17. - È assediata dai Romani, ivi. - I Romani assediando la città sono essi stessi assediati da Annone, 18. -- Agrigento si arrende ai Romani, 19.- 1 Cartaginesi . avevano presidio nella città, ma lasciavano che i cittadini godessero della libertà e delle loro leggi, II, 7. - I Galli mercenarii dei Cartaginesi, cui era stata data in custodla, saccheggiano la città , ivi. - Agrigento, riptesa dai Cartaginesi nella terza guerra punica, è consegnata ai Romani: Polibio coglie quest'occasione per descrivere la posizione e la bellezza della città, IX, 27. - Era una colonia di Rodi, ivi e XII, 25.

Agrigento (flume), IX, 27.

Agrinio castello d'Acarnania, V. 7:

Agrone re degl'Illirii, figlio di Pleurato, Il, 2. - Convenuto del prezzo con Demetrio padre di Filippo, soccorre i Medionii assediati dagli Etoli, e da loro una gran rotta, ivi;
—quindi, per la gran contentezza, ammala di pleuritide,
che in breve lo porta al sepoloro, 4.— Morto Agrone gli
succede nel regno la vedova Teuta, ivi.

Alabadese Menedemo, V. 79.

Alabandesi, cittadini della città di Alabanda nella Caria, forniscono di vettovaglie Filippo, XVI, 24, — che tuttavia devasta il loro territorio, ivi. — Mentre stanno per invadere Ortosia sono vinti in battaglia dai Rodii, XXX, 5.

Alba, vi giunge l'esercito dei Galli, Il, 18.

Albino, vedi Postumio.

Alcamene pretore degli Achei, XL, 4.

Alcamene spartano, è ucciso dalla fazione degli Etoli, IV, 22.

Alceo deride Isocrate grammatico, XXXII, 6.

Alceta pretore beoto, XXIII, 2.

Alcibiade. Per suo consiglio gli Ateniesi, che possedevano Crisopoli, posero diritto di gabella sopra le navi che passavano nel Ponto, IV, 44.

Alcibiade spartano, uno degli antichi esuli, mandato ambasciatore a Roma, si mostra ingrato verso gli Achei, XXIII, 4, 11; XXIV, 4.

Alcito, figlio di Senofonte, è mandato ambasciatore degli Achei a Tolomeo Filometore, XXVIII, 10.

Alessameno pretore degli Etoli, XVIII, 26.

Alessandria d'Egitto. Cleomene si ripara in Alessandria, e vi muore. Tolomeo Filopatore fa entrare in Alessandria quei militi mercenarii che prima stavano. Iuori dell'Egitto. Quando avvengono tumulti in Alessandria o in Cartagine vi prendono parte non sole gli uomini adulti, ma anche i fanciulli, XV, 30. — Anticoc Epifade l'Incomentation per poco non s'impadronisce d'Alessandria, XXVIII, 18; XXIX.1. — In Alessandria sono sepolti tre generi d'uomini, XXIV, 14.

Alessandria Troade, V, 111. — I suoi cittadini liberano gl'Iliei dall'assedio dei Galli, e li cacciano dalla Troade, ivi. — Gli Alessandrini sono benignamente trattati da Attalo per la conservata fede, 78. — Antioco promette di cedere Alessandria a' Scipioni, XXI, 10.

- Alessandro, figlio di Filippo, re di Macedonia, II, 41.-I primi successori d'Alessandro, Seleuco, Tolomeo e Lisimaco, morirono quasi nella stessa epoca, 71. - Il tragitto di Alessandro in Asia non fu la causa, ma il principio della guerra contro la Persia, III, 6. - Il suo imperio in Asia fece conoscere regioni remotissime e una volta poco cognite, 59. - Filippo non seppe adoperare contro gli Spartani la severità di Alessandro contro i Tebani, IV. 23. - Alessandro si astenne dal danneggiare i luoghi sacri, V. 10. - Meriti di Alessandro verso i Greci, IX. 34. - Filippo figlio di Demetrio si sforza di farsi credere discendente della schiatta d'Alessandro, V, 10. - Alessandro trascurò la dinastia degli Artabazani, 55. - La maggior parte della gloria d'Alessandro è dovuta ai suoi compagni e ministri. VIII, 12. - Callistene descrisse la battaglia di Dario nella Cilicia, perduta per ignoranza, XII. 17. -Alessandro fece la guerra a Dario sempre in campo aperto, di rado distrusse o rovinò le città, XVII, 3.
- Alessandro, figlio di Acmeto, capitano delle armi di Antigono nella battaglia contro Cleomene, è capitano dei soldati macedoni che portavano lo scudo di bronzo, 11, 66.
- Alessandro (altro) nella su indicata battaglia è prefetto di cavalleria di Antigono, e si dimostra meno abile del giovane Filopomene, 88; IV, 87. — E mandato da Filippo a Tebe a perseguitare Megolea, V, 28. — E calunniaio da Apelle presso Filippo, IV, 87. — È lodata la sua sollecitudine e benevolenza verso Filippo, VII, 17.
- Alessandro etolo prende per tradimento Egira, IV, 57. È ucciso in battaglia, 58.
- Alessandro padre di Antigono, che fu mandato ambasciatore di Perseo ai Beoti, XXVII, 5.
- Alessandro Bala, XXXIII, 14. Benchè fosse manifesta la frode ottiene dal senato che gli sia restituito il regno di Siria, XXIII, 16.
- Alessandro re d'Epiro. Gli Etoli stringono con esso alleanza per soggiogare e dividersi l'Acarnania, II, 45.
- Alessandro sopranominato Isio, di patria etolo, interviene con Fenea al colloquio di Tito Quinzio con Filippo, e vi fa

un'invettiva contro Filippo, XVII, 3,—che egli chiama invettiva etolica e teatrele, 4.— E unadato subseciatora a Roma dagli Etoli, 10.— Interviene di nuovo con Fenea al colloquio tenutosi con Tito per trattare se si doveva concedere la pace a Filippo, XVIII, 19.—È mandato di nuovo ambasciatore a Rona con Fenea, XXII, 8.—È vecchio, 9.—Viene preso dagli Epiroti, ai quali non vuole pagare la somma per liberarsi, benchè ricchissimo; è imprigionato, ma tosto liberato senza prezzo per comando dei Romani, XXII, 9.

Alessandro, fratello di Molone, satrapa della Persia sotto Anticco il Grande, V, 40. — Col fratello, satrapa della Modia si ribella ad Anticco, 41, 43. — Vinto Molone da Anticco, si uccide da sè, 54.

Alessandro Fereo, tiranno della Tessaglia, mette in catene Pelopida tebano, VIII, 1.

Alessandro, creato satrapa della Focide da Filippo, inganna gli Etoli promettendo che egli avrebbe loro consegnata la rocca de! Fenotesi, Y, 69.

Alessandro Triconiese, duce degli Etoli, assale il retroguardo di Filippo che si ritirava da Termo, V, 13.

Alessandro (Torre di) in Tessaglia, XVIII, 18.

Alessio, custode della rôcca Apamea; Ermea si serve di lui per rovinare Epigene, V, 50.

Alessone, di patria acheo, al servizio dei Cartaginesi, colla sua fedeltà impedisce il tradimento dei mercenarii d'Agrigento e Lilibeo, I, 43.

Alete, scopritore in Ispagna delle miniere d'argento, X, 10.
— Una collina che si trova presso Nuova-Cartagine porta il suo nome, ivi.

Alfeo, fiume del Peloponneso, scarre presso la città di Ercea, IV, 78. — Filippo ristaura il ponte sull'Alfeo per passare in Ercea, 77. — Si nasconde sattaterra per dieci stadii, XVI, 17.

Aliarto città nella Beozia, XXVII, 5, 1. — Città antichissima, distrutta durante la guerra persiana, XXX, 18. — Gli Ateniesi avendo supplicato invano per gli Aliarti, con iniqua azione chiedono il loro territorio per sè, isi.

Alifera, città una volta dell'Arcadia, IV, 77. — È assediata e presa da Filippo, 78.

Alipo ambraciese, ambasciatore a Roma, XXII, 8,

Allobrogi, popolo della Gallia fra il Rodano e le Alpi, III, 49.
— Infestano Annibale di passaggio per le Alpi, 50.

Alpi, II, 14. — I gioghi delle Alpi cominciano da Marsiglia e dai luoghi posti sul mare Sardo, e vanno a terminare alla fine del golfo Adriatico, ivi. — per 2,200 stadi, ivi e XXXIV, 10. — Le Alpi e l'Apennino si congiungono sopra Marsiglia presso al mar Sardo, II, 14. — Passaggio di Annibale per le Alpi, III, 47, 56. — Prima di Annibale i Galli passavano più spesso le Alpi con grandi eserciti, 48. — Annibale in nove giorni giunge alla sommità delle Alpi, 53. — La cima delle Alpi è coperta di perpetua neve, 55. — Le Alpi sono una fortezza per tutta Italia, 54. — Grandezza delle Alpi. e fatti memorabili, XXXIV, 10. — Nelle Alpi vi sono qualtro strade, rei.

Altea, città principale degli Olcadi in Ispagna, espugnata da Annibale, III, 13.

Ambracia città e paese: vedi Ambraco.

Ambracio, o Ambracico seno. Descrizione di esso, IV, 63. — Vi passa Filippo che ritornava dall'Epiro in Acarnania, ivi. — Vi passa un'altra volta, 64. — Vi si porta di nuovo nell'anno seguente, venendo da Cefalenia e Leucade, diretto al porto di Limnea, V, 5.

Ambraco, IV, 61; XXII, 9. — Città ben munita degli Etoli, una volta città capitale di Pirro, 13. — Sua situazione, IV, 61.
— Gli Epiroti, avidi d'impadronirsene, esortano Filippo, ad assediarla, il quale, presala, la consegna agli Epiroti, 63. — E assediata dal console Fulvio, XXII, 9. — Per intercessione di Aminandro gli Ambracioti si arrendono ai Romani, 12. — Fulvio fa portar via dalla città le statue ed i quadri, 13. — I fuorusciti di Turio abitanti in Ambracia mandano ambasciatore a Roma Teodoto fereo, XVII, 10.

Ambriso, città della Focide, è tentata dagli Etoli, IV., 25. Amearito, pretore dei Beoti, XX, 4. Amfassitide, parte della Macedonia, V, 97.

- Amfidamo, capítano degli Elei, preso da Filippo co' suoi, IV, 75. Condotto prigioniero in Olimpia, è lasciato andar libero nell'Elide da Filippo, avendo promesso di far abbracciare il suo partito dagli Elei, 84. Non avendo potuto adempiere alla promessa, fugge dall'Elide e si reca presso Filippo, ove difende Arato contro le calunnie di Apelle, 86.
- Amfilochi, popolo dell'Etolia non greco, XVII, 5. Il paese degli Amfilochi è ripreso dagli Etoli, XXII, 8.
- Amfizioni, gli Etoli comprarono il possesso del tempio di Delfo dagli Amfizioni, IV, 25; XL, 6.
- Amice, piano presso Antiochia, bagnato dal flume Oronte, V, 59.
- Amicla, castello presso Sparta, V, 18. Sua posizione e cose memorabili, 19. — Filippo vi pone gli accampamenti, 20, 23.
- Amilcare il Vecchio, capitano delle truppe di terra dei Cartaginesi in Sicilia, rompe gli ausiliarii dei Romani che erano con questi in discordia, I, 24. — Fatto capitano della flotta perde la battaglia a Tindaride, 25. — Prefetto del corno sinistro nella battaglia navale centro Regolo, è vinto e messo in figa, 27. — È rivocato di Sicilia in Africa contro Regolo, 30. — Suo figlio Annibale diverso da quello di Barca, 44.
- Amileare, sopranominato Barca, 1, 56. Padre di Annibale, 64 e II, 1. Capitano della fletta cartaginese, devasta il territorio dei Locri e Bruzii in Italia, quindi accampa in un luogo detto sul Carcere fra il monte Erice e Palermo, pressimo ai Romani, che occupavano Palermo, 1, 56. Per tre anni continul viene a combattimento coi Romani di Palermo con singolare fortezza e mirabile industria, 57. Occupa la città di Erice posta a metà del monte, ove di nuovo perdura a combattere per due anni, 58. Annono arriva con una flotta ad Erice per imbarcarvi Barca, l'uomo il più audace, per la battaglia navale con Lutazio, 60. Essendo stato vinto Annone prima che potesse toccare Erice, il comando della guerra viene assunto da Amilcare, il quale richiede di pace i Romani dopo aver adem-

pinto le parti di buon capitano, 62. - È il capitano più insigne per ingegno e virtù della sua epoca, 64. -Conchiuso il patto con Lutazio ed i Romani, fatti venire gli avanzi della flotfa da Erice al Lilibeo (donde erano in procinto di partire) depone il comando, 66. - Lo infestano lungo la strada i mercenarii ribelli in Africa, credendosi essere stati trascurati da lui: 68. - È fatto comandante della guerra contro i mercenarii, e la conduce in guisa da rendere probabile la vittoria, 78. - Mato e Spendio prendono sospetto dell'umanità di Amilcare verso i prigioni, 79. - I Cartaginesi gli danno per collega Annone, ingiungendo che si proseguisse seriamente la guerra, 81. - Congiunge le sue truppe con quelle di Annone, ma per la discordia dei capi non si riesce a nulla. Gli si dà per collega Annibale, e con esso la guerra si volge in bene, coll'ajuto di Narva Numidio, 82. - Vinto Annibale dai nemici e crocifisso, Amilcare ritorna in grazia di Annone. 87 - e congiunte le forze con esso, pongono fine alla guerra dei Cartaginesi in Africa, 88. - Mandato in Ispagna vi soggioga molti popoli al dominio cartaginese, e dopo nove anni muore combattendo valorosamente, II, 1. - La sua avversione contro i Romani è causa della seconda guerra cartaginese, III, 9 - per aver fatto giurare al figlio Annibale perpetuo odio contro i Romani, 12. Amilcare (altro), prefetto della flotta d'Asdrubale in Ispagna, III. 95; VIII, 3.

Amileare (altro), ambasciatore dei Cartaginesi, mandato a Roma sul principio della terza guerra punica, XXXVI, 3.

Amina, re degli Atamani, genero di Scerdiialda illirio, IV, 16.

Aminandro, re degli Atamani, I Romani gli fanno sapere per mezzo di ambasciatori che essi avrebbero dichiarato la guerra a Filippo se non si fosse astenuto dall'invadere la Grecia, XVI, 27. — Interviene al colloquio di Tito Quinzio con Filippo, XVII, 1. — É d'ingegno flessibile; è mandato ambasciatore a Roma da Tito Quinzio con Filippo vinto, XVIII, 19. — Quinzio e i dieci ambasciatori, vinto Filippo, permisero ad Aminandro di conservare tori, vinto Filippo, permisero ad Aminandro di conservare

quei castelli che egli aveva comprati da Filippo in tempo di guerra, 30. — Avendo Aminandro abbandonato le parti dei Romani, il console Marco Acilio richiede agli Etoli che gli sia consegnato, XX, 10.—Aminandro essendosi congiunto con Anticco, ed essendo stato espulso dall'Atamania per opera di Filippo, è rimesso in trono dagli Etoli e manda ambasciatori a Roma ed al Scipioni in Asia, sensandosi e accusando Filippo, XXII, 8. — Per esortazione di Animandro gli. Ambraciesi consegnano la loro città ai Romani, 12.

Aminta, padre di Filippo, 11, 48.

Amirico, campo in Tessaglia, V, 99.

Ammonio Barceo, capitano di una parte delle truppe di Tolomeo Filopatore, V, 65.

Anagnia, castello nel Lazio presso la via che da Roma conduce al monte Circeo. Demetrio vi si fa precedere dai servi, XXXI, 21, 22, 23.

Anamari, popolo gallico della Gallia cispadana, fra i Boi e gli Insubri, II, 32.

Anani, popolo gallo cispadano, II, 17. — Sui loro confini eravi il castello Clastidio, II, 34.

Anasse, flume della Spagna, XXXIV, 9.

Anassidamo acheo nell'esercito di Filopemene contro Macanida, XI, 18.

Anassidamo (altro) amico di Macanida, XI, 18.

Anassidamo, ambasciatore degli Achei, mandato a Róma a supplicare per gli esuli, XXXI, 6. — Vi ò mandato un'altra volta, XXXII, 2. — Pare che fosse di Megalopoli, ivi. Ancara, città munita d'Italia, VIII, 38.

Ancira, città della Galazia, XXII, 22.

Ancira, città forte dell'Illiria, XXVIII, 8.

Anda, città forte dell'Africa, XIV, 6.

Andania, città della Messenia, V, 92.

Andosini, popolo della Spagna al di qua dell'Ebro, III. 35.

Andranodoro persuade a Jeronimo re di Siracusa di abbandonare i Romani e favorire le parti di Annibale, VII, 2.

Andrea, archiatro di Tolomeo Filopatore, ucciso per isbaglio invece del re nella sua cella, V, 81.

- Andrologo eleo, preso da Licane, vice preique degli Achei, V. 94.
- Andromaco, padre di Acheo, fratello di Laodice, moglie di Seleuco Callinico, madre di Antioco il Grande, è prigioniero in Alessandria e liberato per le supplicazioni de Rodii, IV, 51.
- Andromaco Aspendio esorta i soldati di Tolomeo Filapatore, V. 64, 83. — Si comporta da valoroso nella battaglia di Rafia, 85. — Pretore della Celesiria e Fenicia è abbandonato da Tolomeo, 87.
- Andromaco, ambasciatore di Tolomeo Filometore a Roma, XXXII, 26.
- Andronieg; ambasciatore di Attalo a Roma, XXXII, 26.
- Andronida și sforza con Callicrate per impedire che i Tolomei non rieevapo aiulo dagli Achei, XXIX, 10. È odioso agli Achei come Callicrate, 20. Durante la guerra achea è mandato a Dieo da Metello per offrire condizioni di pace agli Achei, ma invano, XL. 4. È fatto legare e non è lasciato în libertà senza previo pagamento, ivi.
- Androstene Ciziceno, XI, 34.
- Anea (tempio di) in Echatana, ricco d'oro e d'argento, X, 27.

  Aneresto o Anereste re dei Galli Gesati, II, 22, 26. Vinto in battaglia dai Romani, 31.
- Aniani, vedi Anani.
- Aniaraci, popolo abitante la Media settentrionale, V, 44.
- Anicio L., sconfitti gli Illirii, fa giuochi ridicoli, XXX, 13.—
  In Epire aveva condannato uomini chierissimi; XXXII,
  21.— E ambasciatore in Asia per vendicare l'ingiuria
  fatta ad Attalo dal re Prusia, XXXIII, 6.
- Aniene, fiume; su di esso trasportò Annibale le truppe per andare a Roma; i consoli, rotti i ponti, costringono il nemico a retrocedera per la stessa via del fiume, JX, 7.
- Annibale, prefetto del presidio dei Cartaginesi assediati dai Romani in Agrigepto. I, 18. Sfugge co' suoi di notte tempo dal nemico. 19. Prefetto della flotta si getta in Palermo, 21. Perde per imprudenza parecchie navi, sti. È viato in battaglia navale da Duilie; presa la sua

- nave ha appena tempo di fuggire, 22. Dopo qualche tempo avendo perduto molte navi presso la Sardegna, è crocifisso da' suoi, 24. — Suo figlio Annibale, 43.
- Annibale, figlio del precedente, è mandato da Invilcone per contenere nella fede i Galli mercenarii, I, 43.
- Annibale, figlio di Amilcare (diverso da quello che fece la seconda guerra punica); con un sussidio di soldati entra in Lilibeo assediata dai Romani, I, 44. — E ne riparte colle navi vuote alla volta di Trapani, 46.
- Annibale, forse uno dei due precedenti, è dato a collega ad Amilcare Borca nella guerra africana, essendo stato totto il comando ad Annone, 1, 82. Nell'assedio di Tunisi è fatto prigioniero da Matone, che lo aveva sorpreso negli alloggiamenti, e viene. crocifisso nello stesso luogo in cui egii stesso aveva fatto morire Spendio, 86.
- Annibale, sopranominato Rodio, I, 46. Entra nel porto di Lilibeo, assediata dai Romani, e ne sorte, e ciò ripete molte volte, ivi. — È finalmente preso, avendo i Romani chiuso il passaggio, 47.
- Annibale, figlio di Amilcare Barca, è condotto dal padre in Ispagna in età di nove anni, II, 1. - Gli fa giurare un odio perpetuo ai Romani, III, 11. - In qual gente e in qual paese affidato Annibale abbia potuto mettere in estremo pericolo l'impero romano, II, 14. - Con appena 20 mila uomini assale un popolo che disponeva di oltre a 700,000 soldati e 70,000 cavalieri, 24. - Succede ad Asdrubale nel comando della Spagna, e tosto rumina nell'animo guerra contro i Romani, 36. - Fabio dice che Annibale sece tutto da sè in Ispagna contro il volere dei Cartaginesi, III. 8. - Soggioga gli Olcadi, i Vaccei, i Carpetani ed altri popoli al di là dell'Ebro, 13. - Riceve superbamente gli ambasciatori romani che lo ammonivano di non toccare Sagunto, 15, - Assedia ed espugna Sagunto, 17. - Gli ambasciatori romani esigono dai Cartaginesi che loro sia consegnato Annibale, 20. - Fa una ispezione ai presidii da lasciarsi al fratello Asdrubale in Ispagna, e manda ambasciatori ai Galli Cisalpini, 33. -Tragitta il flume Ebro, poi valica i monti Pirenei, 11, 35.

- Passa il Rodano, III, 41. - E di nuovo tre giorni prima dell'arrivo di Scipione coll'esercito, 49. - Valica le Alpi, 47, 56. - Percorre in cinque mesi il cammino da Nuova Cartagine alla Gallia cisalpina, 56. -Quale era la lunghezza della strada dovuta percorrere da Annibale da Nuova Cartagine nella Gallia cisalpina, 39. - Durante il cammino perde circa la metà delle truppe, specialmente nel passaggio delle Alpi; soggioga i Taurini nella Gallia cisalpina, 60. - Esorta i suoi soldati a combattere valorosamente mostrando loro i prigionieri, 62. - Giunto al fiume Po, pone gli accampamenti dirimpetto a quelli dei Romani: vince Publio Scipione in un combattimento equestre fra il Po e il Ticino, 65. - Vince in altro combattimento alla Trebbia, 69. - Raccoglie le truppe e vince in gran battaglia Tito Sempronio, 70, 75. - Sverna nella Gallia cisalpina, e rimanda liberi senza mercede i prigionieri Galli, 77. - Si cangia in molte forme per ingannare le spie; sono naturali in lui i consigli audaci, 78. - Viene in Etruria passando per le paludi, ivi. - Vince i Romani in un'altra gran battaglia presso il Trasimeno, 82; V. 101. - Dà riposo alle truppe sulle spiaggie dell'Adriatico, III, 86, 87. - Arma gli Africani alla romana, 87, 114. - Valicato l'Apennino passa nel paese dei Sanniti, 90. - Devasta la Campania; trovandosi in luoghi angusti, elude con uno stratagemma le insidie tesegli da Fabio, 93. - È costretto a suo malincuore a difendere i suoi accompamenti di Gerunio da un'irruzione di Minucio, 102. - Muove gli accampamenti da Gerunio e si porta a Canne, 107. - Fa un'orrenda strage di Romani alla battaglia di Canne, 111, 117. - I Romani aspettano spaventati di giorno in giorno l'arrivo di Annibale alle porte della città, 118. - Manda alcuni prigionieri como ambasciatori a Roma, VI, 58. - È chiamato a Capua; costringe i Petelini ad arrendersi per fame, VII. 1. - Jeronimo re di Siracusa tratta con Annibale per mezzo di ambasciatori, 2. - Alleanza di Annibale con Filippo, 9. - Prende Taranto per tradimento, VIII, 26,

32. - Tratta benignamente i Tarantini: scava una fossa per dividere la rôcca della città, ed assedia la rôcca, 33, 36. - Annibale assedia Appio, che assediava Capua, IX. 3. - Abbandonata Capua, va a Roma; ma respintone va a Reggio, 4. - Grande abilità di Anhibale nel cavalcare, X, 3. - Quanto accade è tuttà opera del solo suo ingegno e sua prudenza, IX 22. - I Romani dicono Annibale oltremodo crudele, i Cartaginesi avaro, 23, 26. - Agiva a secondo delle circostanze, 24. - Avendo ripresa Capua ai Romani, è costretto a commettere altre crudeltà, 26. - Ingannò spesso il nemico, në mai fu dà esso ingannato, X, 33. - Era tale il suo ingegno e la sua abilità nel comandare, che contenne per 16 anni continui un esercito composto di molte nazioni, senza che mai accadesse alcuna sedizione, XI, 20. 4- È rinchiuso dai Romani in uno stretto angolo del territorio abruzzese presso Lacinio, 7. - È richiamato dai Cartaginesi dall'Halia nell'Africa, XIV, 9 - e vi ritorna, XX, 1. - Pone gli accampamenti in Adrumeto, e domanda a Ticheo Numida un soccorso di 2000 cavalieri. XV. 3. - Da Adrumeto trasporta gli accampamenti a Zama. 5. - Ha un abboccamento con Schoone per una conciliazione, ma non riesce, XV, 6, 8, - È vinto in battaglia da esso, 9, 16. - Persuade i Cartaginesi di accettare le condizioni di pace offerte da Scipione, 18. - I Romani pretendene da Antioco che lor sia consegnato Annibale, XXI, 14; XXII, 26. - Elogio di Annibale, XXIV, 9.

Annibale Cartaginese, prefetto delle triremi, è mandato da Annibale il Grande a Jeronimo di Siracusti, e da questo a Cartagine, VII, 2.

Attnibale, sopranominato Monomaco, consigliere di cradeli consigli presso Annibale il Grande, IX, 24.

Antonie, capitano delle truppe cartáginesi in Sicilia, prende il castelto Erbesso, I, 18. — Assedia i Romani che dessedinvano Agrigento; ivi. — È sconfilto in battaglia, 19. — Alla băttaglia navale presso Ecnomo contro Regolto cominatava il corho destro, 27. — Fugge in alto mare,



28. — Prefetto della flotta, stava pet portar vettovaglio ad Erice e per prendere Amilicare coi soldati per combattere nella bettaglia navale, 60. — Ma è preventto da C. Lutazio, che lo costringe a battaglia presso Eguisa, in cui la sua flotta porte fu presa e parte sommersa, ric. — Mandato in Sardegna contro i ribelli mercenarii viene da essi preso e crocifisso, 79. — Asdrubale; il figlio di questo Annone, è capitano dei Cartaginesi in Africa contro Regolo, 30.

Annone (altro); che non fu presente ad alcun fatto in Sicilia;

1, 67. — Aveva sottomesso al dominio dei Cartaginesi
quella parte d'Africa che si trova intorno a Centopote;
73. — Combatte spesso coi Numidi ed Africani, 74. — E
creato capitano supremo dei Cartaginesi la Africa per
sedare la rivolta dei mercenarii e degli Africani, ma non
riesce; è aniato dai Cartaginesi per la sua crudeltà nel
trattare i sudditi dei Cartaginesi, 72, 81. — Congiunge
le truppe con Amilitare, ma per la discordia dei capitani
peggiorarono le cose cartaginesi, 82. — Perciò Annone
depone il comando, 87.—Lo riprende di nuovo e ritorna
in grazia di Barca, ivi. — E congluato con esso pone
fine alla guerta africana, 88.

Annone è fatto da Annibale prefetto della Spagna Citeriore, III, 35. — È preso in guerra da Ch. Scipione, 76.

Annone, figlio di Bomilcare, capitano di una perte dell'esercito di Aunibale, lo fa precedere el di la del Rodano per proteggere il tragitto dell'esercito, III, 42.

Annone (forse lo stesso del precedente), comanda il corno destro nella battaglia di Canne, HI, 114.

Antalcida (pace di) 1, 6. — Fatta questa i Lacedemoni dichiararono di lasciare libere le città greche, tuttavia non levarono dalle città i governatori, IV, 27; VI, 49.

Antanore eleo, preso in guerra da Licone, vice pretore degli Achel, V, 94.

Antenore, ambascistore di Perseo a Rodi; XXVII, 4.

Afiticira, città fortificata in riva al mare nella Focide; nel seno Corintio, donde T. Quinzio venendo da Elatea nella Focide traversa Corinto, XVIII, 28. — A. Ostiglio naviga dall'Epiro in Anticira per indi passare in Tessaglia, XXVII, 14.

Antifane, bergeo, scrittore di cose incredibili, XXXIII, 12.

Antifate, figlio di Telemnesto gortinio, ambasciatore dei Cretesi agli Achei per domandare aiuto nella guerra contro i Rodii, XXXIII, 15.

Antifilo, ambasciatore di Prusia a Roma, XXXII, 26.

Antigonea, città dell'Epiro. Scerdilaida illirio entra per le strette d'Antigonea nell'Epiro, II, 5, 6.

Antigono, figlio di Alessandro, ambasciatore di Perseo ai Beoti, XXVII, 5.

Antigono Coclite, il primo che abbia occupato la Siria e la Celesiria, le quali, morto Antigono, passarono a Seleuco, V, 67; XXVIII, 17. — Tutti i successori di Alessandro gli mossero guerra, XVII, 3.

Antigono Dosone, tutore di Filippo, figlio di Demetrio, in nome suo amministra il regno di Macedonia, Il, 45; XX, 5. - Antigono nuovissimo, IX, 29. - Gli Etoli lo ricercano della sua amicizia per invidia contro gli Achei, II, 45. - È nemico dichiarato degli Achei per essergli stato impedito da Arato di recarsi in Acrocorinto, ivi. -Arato contrae alleanza con esso di segreto per la guerra contro Cleomene, e manda ambasciatori a lui due Megalopolitani, II, 47, 49. - Antigono promette l'alleanza ad Arato, 50. - È chiamato nel Peloponneso dagli Achei, e gli viene consegnato Acrocorinto in pegno, 51. - Nel congresso degli Achei è nominato capitano degli alleati contro Cleomene, 54. - Sotto i suoi auspicii è sancita con giuramento alleanza fra gli Achei, Epiroti, Focesi, Macedoni, Beoti, Acarnani e Tessali, IV, 9. - Abbatte molte città di Cleomene, II, 54. - A torto Filarco si querela della sua crudeltà contro i Mantinesi, II, 56. - Rimandati a casa i Macedoni per passarvi l'inverno, Antigono si ferma in Argo, intanto che Cleomene tratta crudelmente i Megalopolitani, saccheggia il territorio argivo, e mentre gli Achei si dolgono di Antigono. avvicinandosi l'estate, conduce l'esercito nella Laconia, e vince in battaglia Cleomene a Sellasia, ad Olimpio ed ai colli Evani, II, 65, 69; V, 24. - S'impadronisce di Sparta con improvvisa invasione: tratta umanamente gli Spartani, ristabilisce la loro prima repubblica, e, colmato di onori dagli Achei, ritorna a casa, II, 70. - Rende la pace a tutti i Greci, IV, 3. - Vince in battaglia gli Illirii che avevano invaso la Macedonia; per aver troppo sforzata la sua voce in questa battaglia, muore di sputo di sangue, e lascia il regno al giovane Filippo, II, 70. -Vivo, governò sapientemente e il regno e il pupillo Filippo; morendo, provvide con saggio testamento alle cose. future, IV, 87. - Industrioso, prudente, fedele alle promesse, II, 47, 70. - Pratico delle cose militari 66; V, 35. - Nella battaglia combattuta a Sellasia aveva armati i Megalopolitani con scudi di bronzo, IV, 69. -Manda doni ai Rodii afflitti per un terremoto, V, 89, -Sua moglie Criseide, ivi. - Antigono manda ai Megalopolitani Pritanide latore di leggi, 93. - Clenea etolo rammenta agli Spartani le gesta di Antigono contro di loro per far loro abbandonare l'amicizia dei Macedoni e trarli dalla parte degli Etoli, IX, 20. - Alla sua volta Licisco d'Acarnania richiama alla loro memoria l'umanità di Antigono, 36. - Mentre Antigono era in viaggio alla volta dell'Asia, quando fu presso Larimna, le sue navi arenarono, ove potendo essere oppresso dai nemici è salvato per la benignità di Neone beoto, XX, 5.

Antigono Gonata, figlio di Demetrio Poliorcete, IX, 34. — Eccitato dagli Etoli discioglie il congresso degli Achei, II, 43, 95; IX, 94. — Alle città degli Achei parte impone presidii, ad altre tiranni, II, 41, 43, 44; IX, 29. — Arato si oppone ai suoi sforzi. II, 43.

Antilibano. Ai piedi del Libano ed Antilibano avvi la terra Marsia, V, 45. — Il flume Oronte nasce presso i confini del Libano ed Antilibano, 59.

Antinoo epirota molosso, XXX, 7. — Per le calinnie di Atropa, durante la guerra persiana, è costretto a rifugiarsi presso Perseo per non essere condotto a Roma, XXVII, 13. — Muore da prode, III, 7.

Antiochia sull'Oronte, V, 59. — Città principale della Siria,

dacchè Seleucia era caduta in potere dei Tolomeí, 58.—
Antioco il Grande la fa sua capitale: comanda che Laodice
vi sia riconosciuta regiua, ed egli si prepara alla guerra,
43. — È pure la sede di Demetrio Sotero, XXXII. 4. —
Antioco il Grande, sconfitto alla battaglia di Rafia, ritorna
in Antiochia, V, 87. — Ad Antiochia sovrasta il monte
Corifeo, 59.

Antiochia di Migdonia, V, 51.

Antiochide, sorella di Alessandro il Grande, maritata al re Serse, VIII, 25.

Antioco il Grande, fratello di Seleuco Cerauno, ultimo figlio di Seleuco Caflinico: succede nel regno al fratello Seleuco nelia cxxxix olimpiade, II, 70. - Regnando il fratello egli viveva nell'Asia superiore, V, 40. - Manda Zenone e Teodoto Emiolio contro Molone, satrapa ribelle della Media, 41: - Celebra le nozze con Laodice figlia di Mitridate, 43, - che gli partorisce un figlio, ivi. - A cagione dell'età sna è sempre in potere di Ermea , 45. -Invade la Celesiria per disputarne il possesso a Tolomeo Filopatore, 45, 46; II, 71; III, 1, 2; V, 1; - ma si ritira udendo le vitterie di Molone, V, 46, - e si prepara a combatterlo, 49. - Vince Molone in battaglia e sopisce ogni ribellione, 53. - Tratta umanamente i Seleucesi che si erano ribellati per le crudeltà di Ermea, 54. -Intraprende una spedizione contro Artabase. - Fa uccidere Ermea, consigliatovi dal medico Apollofane, 36. -Ritorna dalla spedizione intrapresa contro Molone, 56. -Manda ambasciatori ad Acheo rimproverandolo della mancata fede, 57. - Riprende la guerra nella Celesiria contro Tolomeo Filopatore; espugna Seleucia sul mare. che si arrende, 58. - Occupa le strette di Gerra e Broco, e riceve Tiro e la Tolemaide prese da Teodoto, 61; IV, 37, V, 63. - Conchinde un armistizio con Tolomeo e si reca agli accampamenti invernali, 66. - Durante l'inverno continua le trattative con Tolomeo per mezzo di legazioni, ivi. - Nell'anno seguente prepara un'invasione per mare e per terra, caccia Nicolao dalle strette di Platano e da Porfireone; prende Filotteria, Scitopoli, Atabirio, Abilia, Galara, Rabbatamana, e ridetta in suo potere la maggior parte della Celesiria, concede di svernare nella Tolemaide, 68, 69, 70, 71. - Nell'anno seguente, vinto nella battaglia di Rafia, domanda ed accetta pace da Tolomeo, cedendo di nuovo tutta la Celesiria e la Fenicia a Tolomeo, 79, 87. - Antioco, fatta alleanza con Attalo, si accinge alla guerra contro Acheo ribelle, 87, 107. - Assedia Acheo in Sardi, VII, 15. - Si impadronisce della città per l'audacia di Lagora, prende Acheo per inganno, lo condanna al supplizio e s'impadronisce della fortezza di Sardi, VIII, 22. - Conferma nel trono Serse, piccolo re d'Acmosata in Mesopotamia, e gli dà in matrimonio la sua sorella, 25. - Gonduce un esercito attraverso la Media contro Arsace re dei Parti, e valicato il monte Labo, passa in Ircania, X. 27. - Dall'Ircania si porta nella Battriana, sconfigge in battaglia il re Eutidemo, e gli concedé la pace, 48; XI, 34. - Fa un' aspra guerra coi Battriani, X, 49. - Penetra nell'India, rinnova l'amicizia col re Sofagaseno, e ritorna a casa vittorioso passando per l'Aracosia, la Drangiana e la Carmania, XI, 34. - Intraprende una spedizione nell'Arabia Felice, e conferma la libertà ai Gerrei : quindi ritorna a Seleucia, XIII, 9. - Regnando in Egitto il pupillo Tolonico Epifane, Antioco congiura con Filippo per dividersi il regno egiziano, XV, 21 : III, 2. - Pel trattato d'alleanza Antioco è tenuto a provvedere di vettovaglie Filippo, XVI. 1. - Antioco, vinto Scopa generale di Tolomeo, s'impadronisce della Palestina e di Gerusalemme, XVI, 18. -Assedia Gaza, ivi, - e la devasta, 40, 18, - Guerra dei Romani con Antioco III, 32, 7, - e nell'Asia, 3. - Tempi della guerra antiochica, XXV, 9. - Sua causa, pretesto e principio, III, 7. - Ne fu occasione la guerra contro Filippo e gli Etoli, 32. - Antioco uscito coll'esercito dalla Siria pareva volesse recarsi in Europa, ed era sospetto ai Romani, XVIII, 22, 26, 28. - I Rodii gli dichiarano non voler lasciar oltrepassare la sua flotta, 24, 30: - S'incammina verso la città di Efeso, 32, -e la occupa; e quindi promette aiuti agli Etoli, XX, 11 .- Occupa

altre città dell'Eolide e della Jonia, XXI, 10, 11. - Si reca in Tracia, e sente in Lisimachia le rimostranze degli ambasciatori romani : difende i suoi diritti di possesso sul Chersoneso e il littorale della Tracia, e dice voler contrarre con Tolomeo non solo amicizia, ma anche parentela, XVIII, 32. - Antioco chiamato dagli Etoli contro gli Achei ed i Romani tragitta in Europa ; ma è cacciato dalla-Grecia e vinto in battaglia, III. 3. - Assale la Demetriade: con una flotta, 6, 7. - Si consulta cogli Etoli, e manda ambasciatori ai Beoti, XX, 2, 3, - I Beoti non lo ricevono in Tebe, 7. - Celebra le nozze in Calcide, 8. - La flotta di Antioco è vinta a Chio da C. Livio, XXI, 1. - Antiocoscorre il territorio di Pergamo, ma vien presto costretto a trattare la pace con L. Emilio capitano della flotta, 8. - Devasta il territorio tebano e degli Elei, ivi. - Vuol trarre dalla sua parte il re Prusia, ma inutilmente, 9. -È vinto in battaglia navale al Mionesio da Lucio Emilio Regillo, ivi. - Quindi fatto più pradente manda ambasciatori di pace ai Scipioni, della quale non si possono accordare, 10, 12. - Vinto di nuovo dai Scipioni, XXII. 8. - Domanda la pace, che gli è concessa, XXI, 13. -Condizioni della pace, 14. — Vengono confermate dal Senato e dal popolo romano, XXII, 7. — Formola del trattato, 26. - Antioco dapprima aveva messo il mondoin grande aspettativa di sè, XI, 34; - ma poi è conosciuto, coll'andare del tempo, di non essere di quella capacità ed ingegno di cui si era fatto credere, XV, 37. -Cleopatra, figlia di Antioco il Grande, moglie di Tolomeo Epifane, madre di Tolomeo Filometore e di Fiscone. XXVIII, 17.

Antioco Epifane, figlio di Antioco il Grande, fratello minore di Seleuco Filopatore re della Siria, XXXI, 12; XXVI, 10.

— Tolomeo Filopatore facendo preparativi di guerra per togliergli la Celesiria, lo previene invadendogli l'Egitto, XXVII, 17. — Fa uso a Pelusio di un astuto inganno. ivi.

— Manda ambasciatori a Roma per questa guerra, XXVIII, 1. — Occupa l'Egitto, 16. — Risponde alle ambascerie delle città greche che supplicavano presso lui psi fratolti

Tolomei, 16. — Va a Naucrati, indi ad Alessandria, 17. — L'assedia, e quasi la prende, 18; XXIX, 1. — Manda di nuovo ambasciatori a Roma, XXVIII, 18. — É invitato da Perseo a collegarsi con lui nella guerra contro i Romani, XXIX, 3. — Liberale coi Greci, 9; XXVIII, 18. — Fa una magnifica comparsa, e celebra i giuochi a Dafne nella Siria, XXXI, 3 — con quelle ricchezze che aveva sottratte a Tolomeo Filopatore ancora fancinilo, 4. — Accoglie con molta destrezza Tito Gracco ambasciatore clei Romani, 5. — Il Senato romano è in discordia con Anticco ed-Emmene, 6, 9. — Antioco vuole spogliare il tempio di Diana mell'Elimaide, ma fallitogli il colpo muore in Taba, 11. — Il suo regno essendo devoluto a Demetrio figlio di Seleuco, il Senato romano vuole sia dato al figlio di Antioco, 12.

Antioco Eupatore (fanciullo), figlio di Demetrio: i Romani lo confermano sul trono dopo la morte del padre, quantunque di diritto appartenesse a Demetrio, XXXI, 12.—Lisia amministra il regno in sua vece, 19.

Antipatria, città della Febatide nella Dassarezia, nell'estrema Macedonia. È presa da Scerdilaida, e ripresagli da Filippo, V. 108.

Antipatro, amico di Filippo, figlio di Aminta: per mezzo di esso Filippo ottenne di poter trasportare in Atene le ossa degli Ateniesi morti nella battaglia di Cheronea, V, 10.—
Vinti i Greci alla battaglia di Lamia, accoglie malissimo gli Ateniesi e gli altri Greci, IX, 29.— I soli Etoli osarono opporglisi, ivi e 30.— Democare nella sua storia scrisse molte falsità contro il re Antipatro, XII, 13.

Antipatro, figlio del fratello di Antioco il Grande, capitano di cavalleria di Antioco, V, 79, 82. — È mandato ambasciatore di pace a Tolomeo Filopatore dopo la battaglia di Rafia, 87. — È capitano della cavalleria dei Tarentini alla battaglia del Panio, XVI, 18. — È mandato ambasciatore di pace ai Scipioni, XXI, 13, 14 — a Roma, XXII, 7.

Antipoli, città e colonia dei Marsigliesi, assediata dai Liguri, XXXIII, 4. Antistene di Rodi, scrittore veritiero di storia particolare, in cui tuttavia Polibio scorge alcune cose riprovevoli, XVI, 14.

Antitalce, cretese gortino, padre di Cida cosmo, XXIII, 15. Antonio, tribuno della plebe, introduce nel Senato gli amba-

sciatori dei Rodii, XXX, 4.

Anzio, popolo del Lazio compreso nel primo trattato di pace fra i Romani ed i Cartaginesi, III, 22. — Di nuovo compreso nel secondo trattato, III, 24.

Anzio, città marittima del Lazio, III, 24.

Aoo, flume dell'Illiria presso Apéllonia, che si soarica nel mar Jonio, V, 110.— I Molossi, rotto il pente, impediscono al console A. Ostilio l'ingresso nella Tessaglia, XXVII, 14.

Apamea città della Siria, V, 45, 50. — Ermea chiede all'esercito, ed ottiene, che Epigene sia rimandato ad Apamea,
50. — Alessio custode della rècca Apamea. Le donne di
Apamea uccidono la moglie di Ermea, ed i fanciulli i suoi
figli, 56.

Apamea nella Frigia, XXII, 24, 26.

Apaturio, gallo, uccide Seleuco figlio di Callinico nell'Asia al di qua del Tauro, IV, 48.

Apega, moglie del tiranno Nabide, XIII, 7; XVII, 17.

Apelauro, monte soprastante a Stimfalo, castello dell'Arcadia, IV, 69.

Apelle, uno dei tutori di Filippo lasciati da Antigono Dosone, IV, 87. — Valendosi della sua autorità presso Filippo e di Arato, 76, 82. — Convinto di calunnie, Filippo e comincia ad averlo in sespetto, benchè costretto a vivere con lui, 86. — Calunnia Taurione presso Filippo, non col biasimo, ma colla lode, 87. — Tieno in suo potere Leonzio embegalea, e si adopera per avero in sua mano ogni potere, vivi. — Conglura con Leonzio e Megalea per impedire i consigli del re; egli stesso si trasferisca a Calcide, V, 216, 88. — Fa ogni cosa in nome del re, 26. — Leonzio lo chiama da Calcide in Corinto, ivi; — ove entra in città con gran pompa, ma non à ammesso in famigliarità col re, ivi. — È attentamente

- osservato dal re, che vuole che lo seguiti nella Focide, ivi. Lo fa custodire in Corinto, ove presto finì di vivore, 28.
- Apelle (altro), forse figlio del precedente, amico di Filippo, accompagna a Roma Demetrio figlio di Filippo, XXIII, 14; XXIV, I.
- Aperanza, città e regione della Tessaglia, di cui s'impadronisce Filippo sopra gli Etoli, XXII, 2, - che la riprendono di nuovo a Filippo, 8.
- Api, porto dell'Egitto, XXXI, 25, 26.
- Apia, campo nella Misia, V, 77.
- Apocleti, il più santo concilio degli Etoli, IV, 5; XX, 10. —
  Antioco si consulta con trenta Apocleti, XX, 1, XXI, 2.
  Apodoti, popolo etolico, non greco, XVII, 5.
- Apollodoro è fatto da Antioco governatore della Susiana dopo
- Diogene, V. 54.

  Apollodoro, tiranno di Cassandra, città della Macedonia, nua
  - volta chiamata Potidea, confuso alcune volte dagli scrittori con Falaride, VII. 7.
- Apollodoro, scrivano del re Filippo, si trova presente ad un colloquio con T. Quinzio, XVII, I, 8.
- Apollodoro, ambasciatore dei Beoti agli Achei, XXIV, 12.
- Apollofane, medico di Antieco il Grande, di Seleucia, V, 58.
   Persuade Antioco di uccidere Ermea, e lo esorta di togliere a Tolomeo Selencia, sede dell'impero, prima d'invadere la Celesiria, V, 58.
- Apollonia, città dell'Illiria greca presso l'Adriatico, alla foce del fiume Aoo, V, 110, XXXIV, 12. Gli Apollonii domandano soccorsi agli Etoli ed. agli Achei contro gli Illirii, II., 9. Si danno ai Romani, 11. Un panico terrore invade la flotta di Filippo, di stazione in Apollonia, all'annunzio che una flotta romana veleggia a questa volta, V, 109, 110. Nel patto di Filippo con Annibale si adopera perchè non vi siano lasciati Romani. VII. 9.
- Apollonia, città della Siria, nella regione detta Apolloniatide. Vi giunse Autioco il Grande coll'esercito nella spedizione contro Molone, V, 52.

- Apollonia di Creta. Crudele perfidia dei Cidonii contro gli Apolliniati, alleati ed amici, XXVII, 16.
- Apolloniade, moglie di Attalo, da Cizico, onorata dai quattro figli, XXIII, 18.
- Apolloniatide, regione dell'Assiria a mezzogiorno della Media, V, 44. — Se ne impadronisce Molone, che si era sottratto al dominio d'Antioco, 45, 51. — Antioco vi vince Molone in battaglia, 52.
- Apollonida sicionio, rifiuta generosamente i doni d'Eumene e degli altri re, XXIII, 8, 11, 12. — Sua sentenza moderata, a detta dei Romani, intorno alla guerra persiana, XXVIII. 6.
  - Apollonide, questore degli Spartani, ucciso iniquamente da Cherone, XXV, 8.
  - Apollonide e Apollonio, ambasciatori dei Clazomeni in Egitto, XXVIII, 16.
  - Apollonio ambásciatore dei Clazomeni in Egitto, XXVIII, 16. Apollonio, famigliare di Demetrio, figlio di Seleuco, ostaggio in Roma, XXXI, 19, 21. — Figlio di quell'Apollonio che era in grande stima presso Seleuco, 21.
  - Appennini, catena di monti, II, 16, 14. Gli Appennini e le Alpi si toccano sopra Marsiglia, ivi. — Dividono l'Italia in due parti nella sua lunghezza, è giungono sino allo stretto di Sicilia, 16. — Annibale, valicando l'Appenuiuo, passa dalla Puglia nel paese dei Sanniti, III, 90.

Appio. Vedi Claudio.

Aprone, flume della Liguria, XXIII, 8.

Apterei cretesi. Sono costretti dai Polirreni e Lampei a rinunciare all'alleanza coi Cnossi, IV, 55.

Apulejo L., ambasciatore dei Romani in Asia per osservare le cose d'Attalo e di Prusia, XXXII, 26.

Apulia, Apuli. Gli Apuli ed i Messapii nella guerra gallo cisalpina sono alleati dei Romani, II, 24; III, 88.

Apustio P., ambasciatore dei Romani al più giovane dei Tolomei, XXXII, I.

Aquilegia. Nelle sue vicinanze vi sono ricche miniere d'oro, XXXIV, 10. — Distanza della città dal promontorio Japigio, 11. Arabia. I popoli dell'Arabia parte si sottomettono spontaneamente alle armi di Antioco il Grande, e parte sono soggiogati per forza, V, 71. - Arabi, nella battaglia di Antioco a Rafia 79, 82, 85. - Antioco intraprende una spedizione in quella parte dell'Arabia Felice che-è adjacente al seno Persico, XIII, 9.

Aracosia, regione dell'Asia fra la Drangiana e l'India. Vi arriva Antioco proveniente dall'Iudia, XI, 34.

Aracto, fiume dell'Epiro, che bagna le mura d'Ambracia, XXII, 9.

Aradii. Parte di essi abitano la città e l'isola, ed altri la parte opposta confinante colla Fenicia: Antioco il Grande li accetta per suoi alleati, V, 68. - Sul loro territorio avvi il castello di Marato, ivi.

Arasso, promontorio dell'Elide, IV, 59, 65.

Arato Sicionio il vecchio. I suoi commentarii storici terminano ove comincia la storia di Polibio, I, 3; IV, 2, - I suoi commentarii sono veritieri e chiari, II, 40. -Virtù e vizii dell'ingegno e dell'indole di Arato, IV, 8. - Arato è il capitano ed autore della confederazione acaica e della ristaurata concordia fra i Peloponnesii. II. 40. - In età di 20 anni liberò Sicione dal tiranno Nicone, IV, 8; X, 25. - E contribuì alla confederazione acaica: pretore per la seconda volta, prese Acrocorinto. e tosto uni alla confederazione acaica i Corintii ed i Megaresi; si oppose validamente ai tiranni del Peloponneso, al dominio di Autigono Gonata ed alla cupidigia degli Etoli. La sua prudenza persuase spesso ai nemici di mutare consiglio, Il, 45; IV, 8. -- Arato era poco adatto a condurre una guerra aperta, ivi. - Rumina alleanza con Antigono tutore di Filippo, II, 47. - È costretto a simulare e dissimulare molte cose, nè potè tutto riportare nei suoi commentarii, 47, 10. - Prende Argo perchè si era data a Cleomene, 53. - È difeso da Polibio contro le calunnie di Filarco, che lo accusava di aver trattato crudelmente i Mantinesi e Aristomaco argivo, 56. - Arato destinato a pretere dopo Timosseno, IV, 6, - Entra in carica cinque giorni prima del

tempo stabilito per soccorrere i Messenii contro gli Etoli, 7. - Per sua imprudenza perde la battaglia di Cafia cogli Etoli, 10, 12. - Accusato presso gli Achei, è liberalmente assolto, 14. - Persuade a Filippo di usare moderazione verso gli Spartani, 24, V, 12; VII, 11; IX, 23. - Resiste ad Apelle che insisteva presso il re perchè soggiogasse gli Achei, IV, 76, 82. - Apelle accusa di nuovo gli Arati presso Filippo; ma la loro innocenza viene fatta manifesta da Amfidamo Eleo, 85. - Filippo acquista gran stima per gli Arati per aver conosciuto il delitto di Apelle e Leonzio. Si oppone a Leonzio che si sforzava d'impedire il buon successo della spedizione contro Termo, V. 7. - Di ritorno da Linnea, viene assalito a sassate 'da Leonzio e Megalea, ed in una radunanza di amici di Filippo presto li convinse degli allegati delitti, 15, 27. - Arato è creato di nuovo pretore dopo Eperato, 30, 91. - Ristaura la milizia, 91. - Protegge gli Achei dalle incursioni dei Lacedemoni, Elei ed Etoli; compone le discordie fra i Megalopolitani, 93, - Tratta di pace cogli Etoli, 103. - Da a Filippo un saggio consiglio sulla quistione se si doveva restituire ai Messenii la fortezza Itomata, VII, 10. - Muore di lento veleno propinatogli da Filippo per opera di Taurione, VIII, 14. -Dopo morte è venerato dagli Achei come un eroe, ivi, - Polibio ne vendica l'onore presso i Romani dopo l'eccidio di Corinto, XL, 8. - Gli fallisce il colpo di prendere per tradimento Cineta per non aver osservato l'ora del giorno, IX, 17.

Arata il Giovane, figlio di Arato. È mandato dal padre ad Antigono Dosone per firmare l'atto d'alleanza, II, 51. — È creato pretore degli Achei, IV, 37. — Indugiatore e pigro in guerra, 60. — Congiunge le truppe a quelle di Filippo, 70. — Depone la pretura, V, 1. — È nominato ambasciatore degli Achei a Tolomeo Epifane, con Licorta e Polibio. XXV, 7. — È mandato ambasciatore a Roma con Callicrate a percoraro per gli esuli spartani, XXVI, 1.

Aravaci, popolo celtibero. Per la guerra fatta contro i Romani mandano ambasciatori a Roma, XXXV, 2, Arbo, città dell'Illiria, II, 11.

Arbucale, gran città dei Vaccei in Ispagna; è presa di forza da Annibale, III, 14.

Arcada, città di Creta, si stacca con altre città dall'alleanza coi Gnossi, e passa a quella cogli Littii, IV, 53.

Arcade, suo figlio Trifilo, IV, 77.

Arcadia, II, 54.—A ponente di essa vi è la Trifilia, IV, 77.

— Gli Arcadi sono così detti perchè sono un popolo più grande degli Achei, II, 38.—Gli Arcadi e gli Spartani sono i due più grandi popoli del Peloponneso, IV, 32.

— Gli Arcadi approfittano della fama di valore di cui godono si per l'unantià, come per pietà verso gli Dei, 20.— Agli Arcadi è necessario lo studio della musica e della danza per addolcire i loro austeri costumi, ivi.— Polibio esorta gli Arcadi ed i Messenii a far pace fra loro, ivi.— Iscrizione in onore agli Arcadi nella colonna all'altare di Giove Liceo in Messenia, 33.— i Messenii, iniquamente trattati dai Lacedemoni, si rifugiano come in una seconda patria nell'Arcadie, ivi.

Arcesila, filosofo, X, 25.

Arcesilao, ambasciatore degli esuli spartani a Roma, è preso ed ucciso dai pirati, XXIV, 1.

Arcesilao megalopolitano, XXVIII, 6.— È dagli Achei mandato ambasciatore per pacificare fra loro il re Antioco Epifane ed i Tolomei, XXIX, 10.

Archedamo etolo, prefetto dei cavalieri nell'esercito di Tito Quinzio, XVIII, 4. — Nella guerra contro gli Etoli è mandato a M. Acilio con Pantaleonte per domandare un armistizio, XX, 9. — Licisco rende sospetta ai Romani la fede di Archedamo e Pantaleonte, XXVIII, 4.

Archedamo etolo è figlio di Pantaleonte, IV, 57.

Archedico, comico, XII, 13.

Archia, prefetto di Cipro in nome di Tolomeo, vuol consegnare a tradimento l'isola a Demetrio, ma è preso e muore appiccato, XXXIII, 3.

Archidamo, figlio di Eudamida, re di Sparta, lascia due figli ed una figlia, Ippomedonte; sono dimenticati dagli Spartani dopo la morte del re Cleomene, quantunque il regno fosse loro devoluto di diritto, IV, 35. — Archidamo per timore di Cleomene era fuggito da Sparta ed esulatio in Messene, quindi ingannato dalla finta riconciliazione di Cleomene, ritornato a Sparta, è fatto uccidere, V, 37; VIII, Y.

Archidamo, figlio di Pantaleonte etolo, fa per tradimento una irruzione con Dorimaco ed Alessandro in Egira, castello dell'Acaja, IV, 57; — ma è tosto cacciato dalla città dai compagni, e muore, 58.

Archippo acheo, gettato in carcere da Dieo pretore, è dal medesimo rimesso in libertà per una grossa somma, XL, 5.

Arco ed Alcibiade spartani, vecchi esuli richiamati in patria da Filopemene, XXIII, 11; XXIV, 4.

Arcor disende al cospetto di Cecilio Metello le cose operate dagli Achei in Isparta sotto il pretore Filopemene, XXIII, 10.

Ardassano, fiume presso Lisso nell'Iliria, VIII, 15.

Ardea, città marittima del Lazio, compresa negli antichissimi trattati dei Romani coi Cartaginesi, III, 22, 24.

Ardi, uomo forte, prefetto dei cavalieri dalle lance nella battaglia di Antioco contro Molone, V, 53. — Con Diogneto ha una bella parte nell'oppugnazione di Seleucia, 60.

Ardiei, popolo dell'Illiria, soggiogato di passaggio dai Romani che da Dirrichio partivano per l'interno dell'Illiria, II, 11. Ardiei, Galli abitanti a settentrione dell'avvallamento per cui

scorre il Rodano, III, 47. Arezzo, città d'Etruria : i Galli la vogliono assediare e vi scon-

figgono i Romani, II, 19; III, 77, 80.

Argenno, promontorio nello stretto che è fra l'isola di Chio e l'Asia, XVI, 17.

Argiraspidi, notati nell'esercito d'Antioco per gli scudi d'argento, V, 78.

Argo e Argiví, II., 53, 54; V., 16. — Filippo, figlio di Aminta, da agli Argivi non poche città della Laconia, IV., 28; XVII, 14. — Aristomaco, tiranno degli Argivi, abdica alla tirannide, e dà Argo in potere degli Achei, II, 44. — Ma non molto dopo si separa da essi e tratta con Cleoniene, 60. — Gli Achei riprendono Argo coll'opera di Aristotele

argivo, 53. - Antigono si porta in Argo entrando nel Peloponneso, II, 54. - Vi passa una seconda volta ritornando a casa, 70. - Licurgo scorre i confini degli Argivi e prende molte città, IV, 36. - Filippo passa l'inverno in Argo, 82, 87. - Leonzio aveva macchinato una strage in Argo dopo la partenza di Antigono, V, 16. - I Messenii vanno in Laconia passando pel territorio degli Argivi, 20. - Macanida spartano minaccia il territorio d'Argo, X, 41. - Gli Achei in un colloquio, in cui intervennero Filippo e T. Ouinzio, domandano lor sia restituito Argo, XVII, 2, 6. - I magistrati degli Achei convengono in Argo, XXIII. 10; XXVII, 2. - Si celebrano in Argo i giuochi Nemei, XII. 12. - Jasso colonia degli Argivi , XVI, 12. - Lo stesso è di Rodi e di Solo di Cilicia, XXII, 7. - Lucio Emilio Paolo ammira le ricchezze della città di Argo. XXX, 15.

Argo d'Amfilochia, XXII, 13.

Argolico, golfo, V, 91.

Ariano, amico di Bolide cretese, di cui Bolide si serve per ingannare e tradire Acheo, VIII, 18.

Ariarate sale sul trono della Cappadocia circa la 140º olimpiade, IV, 2; XXII, 24. — Coll'alleato Eumene dichiara la guerra a Farnace, III. 3; XXV, 4. — Fa pace con Farnace, XXVI, 6; XXXI, 13.

Ariarate, figlio di Ariarate, re di Cappadocia, succede al padre nel regno XXXI, 14. — Rinnova l'amicizia coi Romani ed istituisce dei giorni sacri al Romani per la loro benevolenza verso di lui, 14. — Manda ambasciatori a Lisia nella Siria perchè gli conceda le ossa della sorella e della madre, 15. — Manda un insigne regalo a Roma; viene regalato dal senato di Roma di un elmo e di una sella, XXXII, 3. — È cacciato dal regno da Oloferne coll'aiuto di Demetrio, III, 5. — E viene a Roma, XXXII, 20. — È rimesso in trono per opera di'Attalo, III, 5; XXXII, 25; XXXIII 12.

Aribazo, prefetto di Sardi, VII, 17, 18; VIII, 23.

Aridice, ambasciatore dei Rodii ai Bizantini, IV, 52,

Arimino, città sul mare Adriatico sui confini della Gallia

cisalpina e all'estremità del piano del Po, III, 61, 86. — I Galli transalpini vi penetrano condotti dai re dei Boi, II, 21. — Il console L. Emilio vi è mandato colla legione, 23. — Si radunano in Arimino le legioni di Tito Sempronio, licenziate dalla Sicilia, III, 61, 68. — Vi è pure mandato il console Gneo Servilio per trattenere Annibale, 77, 86. — Il quale console trasporta l'esercito da Arimino in Daunia a Fabio dittatore, 88.

Ario, fiume della Battriana e Tapuria, X, 49.

Ariobazo, vedi Aribazo.

Arisba, città nel territorio di Abideno, è occupata dai Galli Egosagi. V, 111.

Aristarco, ambasciatore dei Focesi a Seleuco, figlio di Antioco il Grande, XXI, 4.

Aristeneto Dimeo, prefetto di cavalleria sotto Filopemene nella battaglia di Mantinea, XI, 11.

Aristeno megalopolitano, ambasciatore degli Achei al colloquio fra Filippo e T. Quinzio, XVII, 1, 7, 13.

Aristide e Pericle per tutto il tempo che furono al governo della repubblica d'Atene governarono con saggezza e benignità, 1X, 23; XXXII, 8.

Aristide, ambasciatore di Antioco Epifane a Tolomeo, XXVIII, 17.

Aristide, pittore che dipinse Bacco, XXVIII, 17.

Aristocrate, re degli Arcadi, ucciso dai suoi per perfidia commessa contro i Messenii, IV, 32.

Aristocrate, pretore dei Rodii, XXXIII, 9.

Aristodamo, ambasciatore degli Achei, mandato a congratularsi coi Romani per la vittoria ottenuta contro Perseo, XXX, 10.

Aristodemo, tiranno dei Megalopolitani, X, 25.

Aristofanto, pretore degli Acarnani, conginnge le sue truppé con quelle di Filippo, V, 6.

Aristogitonte eleo, preso in guerra da Licone pro-pretore degli Achei, V, 94.

Aristomaco, tiranno degli Argivi, II, 44, 59, 60.

Aristomaco di Corinto consiglia Jeronimo di Siracusa di continuare nell'alleanza coi Romani, VII, 5. Aristomene, re dei Messenii, durante il cui regno ebbe luogo la guerra coi Lacedemoni, della perciò guerra aristomenica, IV, 33.

Aristomene acarnano, schifoso adulatore di Agatocle, XV, 31; XVIII. 36.

Aristone, pretore degli Etoli, infermo, IV, 5, 9, 17.

Aristone di Megalopoli, è mandato ambasciatore dagli Achei a pacificare fra loro i re Antioco Epifane ed i Tolomei, XXIX, 10; XXXVIII, 6.

Aristone, ambasciatore dei Rodii in Macedonia al console Q. M. Filippo, XXVIII, 14.

Aristonico, eunuco di Tolomeo Epifane, XXIII, 16, 17.

Aristotele argivo, si oppone a Cleomene, Il. 53.

Aristotele, filosofo; sua tradizione sull'origine dei Locresi; è difeso da Polibio, XIII, 5, 6, 8, 12, 23.

Aristotele, ambasciatore dei Rodii per contrarre alleanza coi Romani, XXXI, 1.

Armeno, figlio di Nabide, muore estaggio in Roma, XX, 13. Armesata, città dell'Armenia fra l'Eufrate ed il Tigri, VIII, 25. Arpi, castello della Dannia in Apulia, III, 88, 118.

Arsace, re dei Parti, all'arrivo di Antioco il Grande corruppe l'acqua dei pozzi e si rilirò in Ircania, X, 28.

Arsinoe, sorella di Tolomeo Filopatore, V, 83, 84, 87; XV, 25, 32, 33.

Arsinoe, figlia di Lisimaco re di Tracia, moglie di Tolomeo Filopatore, madre di Lisimaco, V, 25.

Arsinoe, vi sono due città di questo nome, una in Africa, l'altra in Etolia, IX, 45; XVII, 10.

Artabazane, il più potente re dell'Asia, V, 55, 44.

Artassia, piccolo re della maggior parte dell'Armenia, compreso nella pace conchiusa fra Eumene e Farnace, XXVI, 6.

Artemidoro, pretore di Siracusa con Jerone, 1, 8.

Artemidoro, scrittore, corregge un errore di Polibio, XXXIV, 12.

Artemisio, luogo nell'Elide, IV; 73.

Asconda e Neone beoti, XX, 5.

Asdrubale, figlio di Annono, capitano dei Cartaginesi in

Africa contro Regolo, I, 30. — Mandato in Sicilia, mette in esercizio i soldati di Lilibeo, 38. — È tagliato a pezzi dal console L. Cecilio presso Palermo, 40.

Asdrubale, genero di Amileare Barca e prefetto della flotta di lui, succede a Barca nel comando della Spagna, II, 1; III, 12, 13. — Amministra saggiamente la Spagna, fonda Cartagine Nuova, II, 13; X, 10. — Conchiude un trattato coi Romani, perchè non si passi l'Ebro. II, 13, 21. — Accrebbe il dominio dei Cartaginesi in Ispagna più coll'affabilità coi regnicoli, che culle armi, 30. — È ucciso da un Gallo per vendicarsi di una privata ingiuria, 36. — Fabio disse che la sua avarizia e la cupidigia di dominare fu cagione della seconda guerra Punica, III, 8.

Asdrubale, fratello maggiore di Annibale, IX, 22. — Annibale, im procinto di partire per la spedizione d'Italia, gli conferisce il comando della Spagua, III, 33; IX, 22; III, 76. — Sverna in Nuova Cartagine, 76, 95. — È vinto in battaglia navale da Cneo Scipione alla foce dell'Ebro, 95, 96. — Assedia una città nei Carpetani, mentre Scipione va a Nuova, Cartagine, X, 7. — Vinto da Scipione in battaglia presso Becula, si ritira al Tago, e quindi verso i Pirenei, 38, 40. — Dalla Spagna si reca in Italia, ed è vinto in battaglia dai consoli Livio e Nerone, XI, I. — Sua morte ed encomio, 2.

Asdrubale, prefetto dell'amministrazione militare nell'esercito d'Annibale, III, 66.

Asdrubale (non si sa se sia lo stesso che il precedente) sostiene a Gerunio la fortuna cadeute di Annibale, Ill, 102. — Comanda l'ala destra nella battaglia di Canne, 113. — In essa si mostrò capitano valoroso e prudente, 116.

Asdrubale, figlio di Gescone, o Giscone, capitano dei Cartaginesi nella Spagna, si comporta da insolente; esige da
Indibilo, amico dei Cartaginesi, una grossa somma di
danaro, e le figlio per ostaggi, XI, 9; X, 36. — Si reca
in Lusitania presso le foci del Tago, X, 7, 38. — È vinto
da Scipione, in battaglia presso llipa, XI, 20, 24. — Sua
figlia Sofonisba, moglie di Sifone, XIV, I. — Scipione gli
incendia i suoi accompamenti, e ne fa grande strage,

ivi e 5. — Fugge cogli avanzi dell'esercito à Cartagine, 6. — Donde è di nuovo spedito a raccogliere altre truppe, ivi. — Vinto a'Campi grandi ritorna a Cartagine cogli avanzi delle truppe, 8.

Asdrubale, prefetto della flotta dei Cartaginesi, XV, 2.

Asdrubale, capitano dei Cartaginesi, governatore di Cartagine nella terza guerra Punica, viene a trattative con Scipione; dapprima arrogante, poi supplice, si abbassa ai ginocchi del vinctiore, XXXIX, 1, 3.

Asia, una delle tre parti della terra, compresa fra il Nilo ed il Tanai, III, 37. — Lunghezza dell'Asia, XXXIV, 7. — Molti scrissero gli avvenimenti d'Asia prima della 140º olimpiade, II, 27. — Antioco oltrepassò l'Asia al di qua del Tauro, III, 3. — La spiaggia marittima dell'Asia dalla Pamfilia all'Ellesponto fu in potere dei re d'Egitto, V, 34, 90.

Asina, città munita della Laconia, IV, 19.

Asine, città della Messenia, XVIII, 25:

Aspasiaci, popolo nomade, abitante fra l'Osso ed il Tanai, passano a piede asciutto coi cavalli il flume Osso, in quel luogo in cui scompare alla vista perchè si nasconde sotto terra, e penetrano nella Ircania, X, 48.

Aspasiano, prefetto dei Medi nell'esercito di Antioco, V, 79. Aspasio eleo, preso in guerra da Licone vice-pretore degli Achei, 94.

Aspendo, città della Pamfilia, V, 73; XXII, 18.

Assiria. Il regno d'Assiria viene rovesciato, XXXIX, 3; X, 40. Astapa. Nell'incendio di questa città, mentre i Romani cercano l'oro e l'argento fuso, sono essi stessi arsi dal fuoco, XI, 24.

Astimede rodio consiglia di unirsi ai Romani nella guerra persiana, XXVII, 6; XXX, 4; XXXI, 6; XXXIII, 14.

Atabirio, castello nei monti della Celesiria, V, 70.

Atamani, domandano ai Romani che lor siano restituite le città state lor tolte da Filippo nella guerra contro Antioco, XXIII, 6; XXXIV, 1;

Atamania, regione confinante colla Macedonia, XVIII, 19; " XVI, 27; XX, 10; XXII, 14; XXXVIII, 1, 3.

Vol. IX. - Polibio 1

Atella, città degli Opicii in Italia, fra Capua e Napoli, IX, 45. Atenagora, prefetto dei mercenarii nell'esercito di Filippo, XVIII, 5.

Atene, Ateniesi, Attica, I Romani mandano una legazione agli Ateniesi, dopo la vittoria riportata sopra gli Illirii. II. 12. - Esortati dai Romani, da Attalo, dai Rodii, decretano la guerra a Filippo, XVI, 26. - Nicanore, capitano di Filippo, devasta l'Attica, 27. - Intercedono presso i Scipioni per mezzo di ambasciatori a favore degli Etoli, XXI, 2; XXII, 8; V, 106. - Mandano una legazione in Egitto a Tolomeo, XXVIII, 16; 1X, 40, -Avendo supplicato invano presso i Romani per gli Aliarti, con iniquo consiglio domandano il loro territorio per sè, XXX. 18. - Il Senato dà loro Delo e Lemno, XXXII, 17; II. 62: IV. 44, 54. - Gli Ateniesi, vinti da Filippo, figlio di Aminta, alla battaglia di Cheronea, son da lui trattati benignamente, V, 10; XVII, 14; VI, 43, 44. - Fu potente per la virtù di Temistocle, XX, 33. - Impediscono che Epaminonda s'impadronisca di Mantinea per un colpodi mano, IX, 8: XII, 13; XVII, 14. Ateneo, fratello di Eumene, è mandato da esso ambasciadore

Ateneo, fratello di Eumene, è mandato da essa ambasciadore a Roma contro Filippo, XXIV, 1; XXXI, 9. — È di nuovo mandato da Attalo, XXXII, 26. — Prefetto della flotta, infesta il litorale soggetto al dominio del re Prusia, XXXIII, 11.

Ati, re dei Boi, ucciso dai suoi, II, 21.

Atini, egizio, essendosi sottratto al dominio di Tolomeo Epifane, e di nuovo datosi a lui, è trascinato legato ad un carro, ed ucciso, XXIII, 16.

Atintani, popolo dell'Epiro, II, 5. — Si danno ai Romani, 5, 11; VII, 9.

Atlantico mare, da alcuni detto Oceano, XVI, 29; III, 37; XVI, 29; III, 59, 57.

Atreo, mostra che il corso del Sole è opposto alla rivoluzione del cielo, XXXIV, 2.

Attalo, padre di Eumene e di Attalo re di Pergamo, morto Seleuco Callinico, sottomise al suo dominio tutta l'Asia al di qua del Tanro, che gli viene rapita da Acheo, e perciò è ristretto ne' suoi antichi confini del regno di Pergamo, IV, 48, 49. — Fa guerra continua con Acheo, V, 77. — Pone la sede in Pergamo, 78, 105. — Anticoo il Grande contrae amieizia con lui contro Acheo, 107. — É alleato dei Romani e degli Etoli contro Filippo e gli Achei, IX, 30; X, 41. — Ha Egina dagli Etoli per trenta talenti, XXVIII, 8; XVI 1. — Collegatosi coi Rodii combatte contro Filippo in battaglia navale a Chio, XVI, 2, 9, 6, 14, 24, 25, 30, 34; XVII, 2, 16. — Morte di Attalo, e suo encomio, XVIII, 94. — Suo figlio Eumene rammenta al senato romano i suoi meriti verso di loro, XXII, 3. — Morì di malattia contratta in una disputa in cui esortava i Beoti ad unirsi ai Romani, XXII, 3; XVIII, 24. — Sua meglie Apollonia, XXIII, 18.

Attalo, figlio di Attalo, fratello di Eumene, accompagna nella spedizione in Galazia il console Cneo Manlio Vulsone, XXII, 22. — Consegue grande stima per tributato onore alla madre, XXXIII, 18; XXV, 4, 6; XXVII, 15; XXVIII, 7, 10; XXXI, 1, 9; XXXII, 3.—Morto Eumene, governa il regno nella minorità del figlio pupille, 11, 23; XXX, 2; XXXIII, 16. — Ristabilisce Ariarate sul trono della Cappadocta, ivi. — Gli è dichiarata guerra da Prusia, ed è vinto, XXXII, 25, 26; XXXIII, 10, 11. — Fa pace con Prusia per intercessione dei Romani, 11.

Attalo, figlio di Eumene, va a Roma ed è bene accolto dai Romani, XXXIII, 16.

Attilio Aulo, console con C. Sulpicio, tenta invano Palermo, e prende parecchie città della Sicilia, I, 24. — Console di nuovo con Gneo Cornelio, prende Palermo, 38.

Attilio A., ambasciatore dei Romani con Q. Marcio in Grecia e Peloponneso, sul principio della guerra persiana, XXVII, 2.

Attilio Cajo, console, I, 25. — Console di nuovo con L. Manlio, 39. — Espugna Lilibeo, 41, 48.

Attilio Cajo si reca in Sardegna coll'esercito, II, 23 — e ne riparte per raggiungere i Galli che partivano dall'Etruria dopo averla devastata, 27 — è ucciso in una battaglia coi Galli, 28.

Attilio C., pretore, è mandato in soccorso di L. Manlio, assediato colla quarta legione dai Boi, III, 40.

Attilio Marco Regolo, console con L. Manlio, I, 26. — Vince i Gartaginesi in tre battaglie navali, 27, 28. — Si porta in Africa, prende Clupea e Tunisi, 29-31. — È vinto dal Cartaginesi capitanati da Santippo, 33. — È da loro preso, 34. (Polibio non fa menzione nè del supplicio, nè della sua morte).

Attilio Regolo M. console, sospetto a Flaminio ucciso nella battaglia al lago Trasimeno, III, 105.— Occupa il mezzo dell'esercito nella battaglia di Canne, 113.— Cade nella battaglia, 115.

Aufido, fiume d'Italia, che si scarica nell'Adriatico; presso questo fiume ebbe luogo la battaglia di Canne, III, 109, 110.

Aurelio L. Oreste, ambasciatore dei Romani in Asia e nella Siria, XXXI, 12; XXXVIII, 1.

Aurunculejo C., ambasciatore a Prusia e ad Attalo, XXXIII, 1. Ausoni, abitanti del golfo di Napoli nella Campania, XXXIV, 11. Autarito, capitano nell'esercito de' Galli mercenarii, 1, 77, 79, 80, 85, 86.

Autolico, governatore di una quinquereme dei Rodii nella battaglia di Chio, XVI, 5.

Autono tessalo da saggi consigli a Geronimo siracusano, VII, 5. Azanide, parte d'Arcadia, IV, 70.

Azorio, città della Perrebia, XXVII, 11.

Azzio, stretto acarnano, IV, 63.

## В

Babilonia cade in potere di Molone, V, 48, 52; V, 51. Babirta, uomo impuro della Messenia, IV, 4.

Babranzio, località in vicinanza di Chio, XVI, 41.

Bacara, flume d'Africa che sbocca nel mare presso Cartagine.

— Matone ne custodisce il ponte e vi fabbrica un castello.

 I Cartaginesi accompagnano colle navi gli ambasciatori remani fino alla sua foce, I, 75, 87; XV, 2.

Bacco dipinto da Aristide, XL, 7.

Badiza, castello dell'Abruzzo, XIII, 10.

Bala, vedi Alessandro Bala.

Balacro, padre di Pantauco, amico e ambasciatore di Perseo, XXVII, S.

Balauco, figlio di Pantauco, è dato per ostaggio a Genzio da Perseo, XXIX, 3.

Baleari, in lafino a propriamente parlare significano fonditori, III, 33. — Sono mercenarii dei Cartaginesi, I, 67; III, 33, 113.

Banzia, castello dell'Illirico presso il confine dei Caliceni, è preso da Filippo, V, 108.

Barca, cognome di Amilcare padre di Annibale, I, 56.

Bargilia, città della Caria presa da Filippo, che vi passa l'inverno, XVI, 24; XVII, 2, 8; XVIII, 27, 31, 33; XVI, 12.

Bargusii, popolo della Spagna citeriore — soggiogato da Annibale, III, 35.

Barmocale, cartaginese, sottoscrisse alla formola d'alleanza di Annibale con Filippo, VII, 8.

Barno, castello in Macedonía, attraverso del quale passa la via Egnazia, XXXIV, 12.

Bastarni: gli ambasciatori del Dardani si lamentano in Roma di loro, XXVI, 9.

Batanea, ripresa da Antioco il Grande, XVI, 38.

Batea, nome di una via nella città di Taranto, VIII, 31, 35.

Battriana, vi scorre il fiume Osso, X, 48: — Zariaspa; città della Battriana — abitanti del paese — Antioco intraprende una spedizione contro il loro re Eutidemo, 49; X1, 34.

Bebio (L.), mandato ambasciatore a Scipione in Cartagine, XV, 1, 4.

Bebio (M.), ambasciatore dei Romani in Macedonia, XXIII, 6.
Becula, città della Spagna non lungi da Castalona, X, 38. —
Scipione vi vince Asdrubale fratello, d'Annibale, 39.

Belli e Titti: popoli Celtiberi, alleati dei Romani, mandano ambasciatori a Roma, XXXV, 2.

Belminate, territorio nell'Arcadia, II, 54.

Benaco, lago nelle Alpi, XXXIV, 10.

Benevento, colonia romana nel Sannio, III, 90.

Beoti; alleati di Antigono e degli Achei nella guerra contro Cleomene e Sociale, Il, 65; IV, 4, 9, 15, 34 - implorano da Filippo soccorsi contro la lega dei Romani, degli Etoli, di Attalo, X, 41 - ottengono da T. Quinzio che coloro che avevano combattuto contre Filippo possano ritornarė impunemente, XVIII, 26; XX, 4 - ora si collegano cogli Achei, ora cogli Etoli, o poi passano dalla parte dei Macedoni - si danno alle gozzoviglie, 4 -- i Megaresi si staccano dalla loro repubblica e ritornano agli Achei, 6 - Ameocrito pretore dei Beoti, XX, 4 - ricevono Antioco in Tebe, 7 - non vogliono accogliere i loro esuli, che parteggiavano pei Romani - ricusano agli Achei il diritto di restituire, donde ne nasce la guerra, XXIII, 2 - creano pretore Ippia, poi Alceta, ivi - morto Mnasippo, ritorna la tranquillità in Beozia. XXXII. 21: XXVII. 1.

Berenice, figlia di Tolomeo Filadelfo, sorella di Tolomeo Evergete, V, 58.

Berenice, figlia di Maga, madre di Maga, moglie di Tolomeo Evergete, è necisa dal figlio Tolomeo, XV, 25; V, 36.

Berga, città di Macedonia, XXXIII, 12; XXXIV, 5.

Berito, città della Celesiria, è occupata da Antioco, V, 61. Beroea, città in Macedonia, XXVIII, 8:

Bessi, popolo della Tracia: subirono un'invasione di Filippo, XXIV, 6.

Beti, flume di Spagna, XIX; XXXIV, 9.

Betica, parte della Spagna, XXXIV, 9.

Bilazore, gran città della Peonia: viene occupata da Filippo, V, 97.

Bionida, spartano, ucciso dal partito etolico, IV, 22.

Bippo, argivo, ambasciatore a Roma, XXV, 2.

Bitinia, Bitini: son costretti a restituire tutti quei luoghi che avevano comprato dai Bizantini, IV, 50, 52.

Bitone e Cleobe, figli del sacerdote Argia, celebri per la loro pieta verso la madre, XXIII, 18.

Bittaco, macedone, prefetto dei fanti leggeri nell'esercito di Antioco in Celesiria, V, 79, 82.

Bizacia, regione dell'Africa, III, 23.

Bizanzio: la posizione della città è opportunissima dalla parte del mare, incomoda dal lato del continente, dal quale erano spesso molestati dai Traci e dai Galli, perciò erano spesso condannati al supplicio di Tantalo — sono costretti a imporre diritto di dazio sulle navi che passano pel Bostoro, IV, 38, 45 — i Rodii dichiarano guerra al Bizantini, 47 — i Bizantini domandano soccorsi ad Attalo e ad Acheo — Prusia è sdegnato contro di essi perchè non hanno mandato ambascistori a Soteria, 48, 49 — sono spogliati da Prusia della parte della Misia che possedevano, e del castello Gerone comprato con gran somma — eccitano Tiboete contro Prusia, 50 — fauno pace coi Rodii e Prusia, colla promessa di non più esigere gabelle dai naviganti nel Ponto, 52, 63 — Filippò promette loro aiuti contro i re della Tracia, XXIII, 14.

Bodenco, flume: dagl'indigeni detto Pado, II, 16.

Boei (territorio dei) nell'estrema Laconia: è saccheggiato da Filippo, V, 19.

Filippo, V, 19.

Boi, città d'Iliria presso illago Licnidio, presa da Filippo, V, 108.

Boi, popolo gallo cispadano, abitante fra gli Anani ed i Lingoni, Il., 17—sono, dopo gli Insubri, il popolo più potente fra quelli della Gallia cisalpina, 21—sono sconfitti dai Romani al lago Vadimone, 20, 21, '22, 24—veugono a battaglia coi consoli L. Emilio e C. Atlio, 28, 30—si danno ai Romani, 31—disertano dai Romani—assediano Mutina colonia romana—sconfiggono una legione romana—ne rinchiudono gli avanzi, III, 40—Si avvicina al loro territorio P. Scipione di ritorno da Marsiglia. 38—fanno amicizia con Annibale, e gli consegnano i triumviri romani legati, che cgli però restituisce loro a custodire, 67.

Bolaca, città della Trifilia, IV, 77 — si arrende a Filippo, 80. Bolide, cretese: mandato da Sosibio in Sardi a liberare Acheo, VIII, 17, 18.

Bomilcare, re di Cartagine, padre di quell'Annone che era nell'esercito d'Annibale, III, 42, 133.

Boode, senatore cartaginese: mandato da Annibale il Vecchio in Lipari contro Gn. Cornelio, I, 21, Bosforo Cimmerio, o palude Meotide, IV, 39, XXXIV, 7.

Bosforo di Tracia, IV, 39 — sua descrizione — Dario traghettò il Bosforo su di un ponte fatto da lui appositamente costruire, 43.

Bostare, capitano cartaginese, è mandato da Asdrubale al flume Ebro a combattere i Romani, III, 98.

Bostaro, capitano cartaginese in Africa contro Attilio Regolo, I, 30, 79.

Botride, città della Fenicia, presa da Antioco il Grande, V, 68. Botrio, siciliano, scrittore osceno, XII, 13.

Bottia, regione della Macedonia, V, 97,

Braccati, Galli, II, 28.

Brachilla, beoto, figlio di Neone, nipote di Asconda, XX, 5—compagno di Filippo nel colloquio con Tilo Quinzio, XVII, 1; XX, 5—vintosi Filippo dai Romanii, è rilasciato incolume insieme agli altri Beoti che avevano militato sotto Filippo, ed è creato heotarca da'suoi, XVIII, 26; XX, 7; XXII, 2.

Brenno: parte dei Galli che avevano abbandonato la patria con Brenno, siuggirono alla strage di Delio e presero ad abitare la Tracia, IV, 46; IX, 30.

Brètagna: Pitea dice di averla scorsa-lutta, e ne disse cose maravigliose, XXXIV, 5 — Polibio promette di parlare delle isole britanniche in un lungo più conveniente, III, 57; XXXIV, 1, 10.

Brindisi: Postunio si porta coll'esercito da Brindisi ad Apollonia, II, 11 — prima che si fondasse Brindisi, il porto di Tarento era già celeberrimo, X, 1 → la flotta romana di ritorno dall'Asia approda a Brindisi, XXII, 7 — Eumene venendo dall'Asia a Roma giunge a Brindisi, XXX, 17; III, 69.

Brochi, castello in Celesiria, V, 46.

Bruzia, regione littorale della bassa Italia, X, I — Annibale va a Reggio passando per la Dàunia e la Bruzia, IX, 7, 25 — Annibale è chiuso in un angolo della Bruzia, XI, 7 — è saccheggiata da Amiléare Barca, I, 56; IX, 27 — Radifa e Lampezia, città dei Bruzii, XIII, 10.

Bubasto, città dell'Egitto - Adeone ne fu prefetto, XV, 27,

Bucheto, castello in Epiro, XXII, 9.

Bura, città achea: una delle prime dodici città confederate, II, 41.

•

Cabila, città della Tracia, XIII, 10.

Cadi, castello dell'Asia sui confini della Frigia, Misia e Lidia, XXXIII, 10.

Cadmea, presa per inganno da Febida lacedemone, IV, 27. Cadusii, popolo dell'Asia a settentrione della Media, V, 44,

e 79.

Calabri, popoli nella regione inferiore dell'Italia, X, 1, 3.

Calama, castello dei Messenii, preso a tradimento da Licurgo tiranno di Sparta, V. 91.

Calamo di Celesiria, castello arso da Antioco, V, 68.

Calcea, nell'Africa: non città, come opina Demostene Bitino, ma officina di bronzo, XII, 1.

Calcea, fortezza marittima dell'Etolia, V, 94.

Calcedonia, città del Bosforo Tracio, IV, 39, 43.

Calcide, città dell'Eubea, X, 42, 43; XVII, 11; XVIII, 28 — vi sverna Antioco, XX, 3, 9 — Marcio, legato de' Romani, vi accoglie i legati de' Beoti, XXVII, 1 — i Rodii vi spediscono navi contro Perseo, XXVII, 6 — strage dei cavalieri calcidesi nella guerra acaica. XL. 11.

Calcidico, monte della Sicilia, I, 11.

Calela o Calena, castello nell'agro Larinate, III, 101.

Caleni, cittadini di Calas, fortezza della Campania a settentrione di Capua, III, 91.

Calesio, legato degli Etoli a M. Acilio per trattare di pace, XX, 9.

Calicadno, promontorio della Cilicia, XXII, 26.

Caliceni, gente dell'Illiria, V, 108.

Calidonia, agro dei Calidonii nell'Etolia, saccheggiato da Filippo, IV, 65.

Calinda, città della Caria, XXXI, 16.

Callia il pancratista, ambasciatore degli Ateniesi in Egitto, XXVIII, 16. Callicrate, adulatore dei Romani, XXVI, 1 — creato pretore degli Achei, 3 — esoso a tutti, XXX, 20.

degli Achei, 3 — esoso a tutti, XXX, 20. Callicrito, legato dei Beoti a Roma, XXIII, 2, 8.

Calligitone, padre di Cotone Geronemone dei Bizantini, IV, 52.

Calliope, città dei Parti, X, 31.

Callipoli, castello dell'Etolia, XX, 11.

Callistene riferisce l'inscrizione posta sopra una colonna presso l'altare di Giove Liceo dai Messenii, IV, 33.

Callistrato, legato degli Elei ad Antioco; XX, 3.

Camarina in Sicilia, espugnata dai Romani, I, 24 — presso ad essa è distrutta dalla tempesta la flotta dei Romani, I, 37.

Cambile, prefetto del Cretesi nell'esercito di Antioco a Sardi, VIII, 17.

Camers o Camars: quivi i Calli e i Sanniti sconfiggono i Romani, II, 19.

Cammani, soggiogati dai Romani, XXXI, 9.

Camo, castello della Celesiria, XVI, 41.

Campani, mercenarii di Agatocle: s'impadroniscono di Messina, città di Sicilia, I, 7.

Campania, devastata da Annibale, IlI, 91, e VII, 1.

Campidoglio: esso solo resiste ai Galli padroni di Roma, 1, 6; 11, 18.

Candavia, monte dell'Illirico, per dove passava la via Egnazia, XXXIV, 12.

Caune, castello dell'Apulia, III, 107 — ove si conservavano i granai de Romani, distrutto da Annibale, III, 107 — battaglia qui combattuta e vinta da Annibale contro i Romani, III, 117; IV, 1.

Canopo, città dell'Egitto, V, 39.

Canulejo, senatore romano, spedito legato in Egitto, XXXI, 18.

Canusio, castello dell'Apulia, III, 107.

Cappadocia, invasa da Farnace, XXV, 4.

Capua: campi capuani, un tempo occupati dagli Etruschi, II, 17 — su questi campi si arresta Annibale, III, 90, 91, 118; VII, 1 — Capua assediata da Appio, IX, 3 — suoi vini, XXXIV, 11.

Caratra, città nell'Epiro, vicina al seno Ambracio, IV, 63; XXII, 9.

Carchi, popoli dell'Asia presso il monte Zagro, V, 44.

Cardace, gente d'Asia, combatte contro Antioco presso Raffia, V, 79.

Caria, invasa da Filippo, Ill, 2, 8; XVI, 11, 24.

Carimorto, compagno di scelleraggini a Scopa in Egitto, XVIII, 38.

Carisseno, capitano degli Etoli devastatori della Laconia, IV, 34.

Caristo, città di Eubea, fatta libera dal senato di Roma dopo la guerra filippica, XVIII, 30..

Carmania, regione dell'Asia Superiore, XI, 34.

Carnio, luogo di Laconia, sacro ad Apollo, V: 19.

Garope, legato degli Epiroti, XX, 8; XXVII, 13...

Carpetani, valoroso popolo della Spagna, 411, 14.

Carsignato, piccolo re di Galazia nell'Asia, XXV, 4, 6.

Cartea, una delle quattro città dell'isola di Ceo, XVI, 41.

Cartagine, sua posizione fra Utica e Tunesi, 1, 73 — Cartaginesi contro i Mamertini in Sicilia, 1, 8 — assediando Messana sono sbaragitati da Appio, 1, 12 — prima guerra punica, 1, 16, 19, 20; YI, 52 — antichi patti dei Cartaginesi coi Romani, 111, 22 — seconda guerra punica, III, 110; IX, 3, 9 — terza guerra punica, XXXVI; 1, 9; XXXIX, 1, 3.

Cartagine (Nuova) nella Spagna, III, 13; X, 15 — fabbricata da Annibale, II, 13 — sua descrizione, X, 10 — espugnata da Scipione Africano seniore, X, 6, 19.

Cartalo, collega di Aderbale, assedia, prende e abbrucia Lilibeo, I, 53. Casio, monte in Egitto, V. 80.

Caspie Pile nella Media, V, 44.

Cassandro, re di Macedonia, impone presidii alle città achee, II, 41; IX, 29 — vinto Antigono, assegna tutta la Siria a Seleuco, V, 67.

Cassandro, cerinzio, fatto prigione dagl'Illirici, V, 95.

Cassandro, ministro di Filippo, XXIII, 13 e 14.

Castalo o Castalon, monte e città della Spagna, X, 38; X1, 20.

Castia, castello dell'Arcadia, preso da Cleomene, II, 52 —
presso Castia gli Achei, condotti da Arato, sconfiggono
gli Etoli, IV, 11.

Catafratti cavalieri, XXXI, 3, 9.

Caucaso indico, da cui scaturisce il fiume Osso, X, 48 — Antioco lo valica e giunge nell'India, XI, 34.

Caulon, città di Magna Grecia, II, 39.

Cauno, città della Caria: in essa si rifugia Poliarato, XXX, 9, 12 — Tolomeo la compera dai Rodii, XXXI, 7.

Cavaro, re dei Galli, IV, 46 e 52.

Cecilio Lucio Metello, console, I, 89, 40.

Cecilio Quinto Metello, legato dei Romani per giudicare le controversie di Filippo coi popoli finitimi, XXIII, 6, 10 pretore della Macedonia, XXXVIII, 4.

Cefallenia, isola, V, 3, 9; XXII, 13 — invasa da Filippo, V, 3 — da M. Fulvio, XXII, 13 — vi si stabilisce colla flotta C. Lucrezio, XXVII, 6.

Cefalo, epirota, XXVII, 13; XXX; 7.

Cefalone, familiare di Filippo, VIII, 14.

Cefisodoro, legato degli Ateniesi a Roma, XVII, 10.

Celesiria: guerra per questa provincia fra Antioco il Grande e Tolomeo Filopatore, I, 3; 11, 71; III, 1— questa regione appartenne già all'Egituo, V, 34— difesa da Teodote etolo coutro la prima invasione di Antioco il Crande 40— altra spedizione di Antioco in Celesiria, 58, 87— il popolo di Celesiria propende al dominio egiziano, 88— di nuovo occupata da Antioco per l'infanzia di Tolomeo Epifane— altri avvenimenti, XVI, 39; XXVII, 17; XXVIII, 1 e 17:

Celti, popolo della Spagna, prossimo ai Turdetani, XXXIV, 9. Celtiberi: muovono guerra ai Romani, III, 5; XXXV, 1.

Cencrea, porto di Corinto, V, 29, 101 — vi è affogato in mare Aristomaco, tiranno degli Argivi, II, 59, 60.

Cenomani, popolo della Gallia, prossimo agli insubri lungo il Po, II, 17 — prendono le parti dei Romani coi Veneti, 23.

Centenio (C.) spedite a Elaminio sul Trasimeno in aiuto con quattromila, cavalieri, i quali sono tutti o uccisi o fatti prigioni, III, 86.

- Centoripa, castello di Sicilia, I, 9.
- Ceσ, isola, in cui vi ha Cartea, una delle quattro fortezze, XVI, 41.
- Cerace, castello dell'Illirico presso il lago Licnidio, preso da Filippo, V, 108.
- Cerano, legato degli Smirnei al congresso di Antioco, XVIII, 35. Ceraunii (monti), XXXIV; 6
- Cercida, megalopolitano, spedito da Arato ad Antigono per stringere alleanza, II, 48.
- Cercida, arcade: ingiustamente fatto traditore da Demostene, XVII, 14.
- Cercina, isola dell'Africa, III, 96.
- Cerinea, città dell'Acaia, una delle dedici primamente federate, Il, 41.
- Cherone, lacone, legato a Roma, XXIV, 4, 5; XXV, 2, 4, 8.
  Cheronea, battaglia combattuta nelle sue vicinanze tra Filippo e gli Ateniesi, che ne rimangono sconfitti, V, 10; XVII, 14.
- Chersonesiti, compresi nell'alleanza di Eumene con Farnace, XXVI, 6.
- Chersoneso tracico, XVIII, 34; XXI, 5, 14 dopo la guerra d'Antioco è dato ad Eumene, XXII, 5, 14.
- Chesafo, ribelle egizio, XXIII, 16.
- Chilone, lacedemonio, promotore di cose nuove, trucida gli efori senza alcun profitto, IV, 81.
- Chio, isola: i suoi abitanti i Chioli coi Rodii mandano legati a Filippo per trattare di pace, V, 24, 28, 100 — battaglia navale presso Chio di Filippo con Attalo e coi Rodii, XVI, 2, 9.
- Chiomara, moglie di Ortiagone, re de Galati, tronca il capo ad un centurione libidinoso ed avaro, XXII, 21.
- Ciamosaro, fiume di Sicilia, I, 9.
- Cibira, città della Frigia, il cui tiranno Moagete si diede in potere del console Manlio, XXII, 17 — i Cibirati soccorrono i Caunii contro i Rodii, XXX, 5, 14
- Cicladi (isole): sono invase da Demetrio Fario, Ill, 16; IV, 16 — quindi da Filippo colla flotta espitanata da Dicearco, XVIII. 37.

Ciclopi: loro spelonca presso Omero, XXXV, 6.

Cidada, acheo, mandato legato da Filippo a Tito dopo la strage di Cinocefala, XVIII, 17.

Cilicia, V, 59 — i Cilicii mandano soldati all'esercito di Antioco, V, 79, 82; XXII, 70.

Cimmerio (Bosforo), IV, 39.

Cinea, ministro di Tolomeo minore, XXVIII, 16.

Cinea, tessalo: ingiustamente fatto un traditore da Demostene, XVII, 14.

Cineta, castello d'Arcadia, preso a tradimento dagli Etoli, IV, 16 — vi trucidano parte dei cittadini, parte li fanno prigioni, IV, 18, 29; IX, 38.

Cinocefala: nelle sue vicinanze Filippo è sconfitte da Tito Quinzio, XVIII, 3, 10.

Cipro (isola): in potestà dei re d'Egitto, V. 34 — sotto il governo di Policrate, XVIII, 37, 38 — Popillio ordina che escano da Cipro le navi di Anticco Epifane, XXIX, 11 — Tolomeo il juniore chiede al senato romano il regno di Cipro, XXXI, 18 — Cipro sotto la prefettura di Archia, XXXIII, 3.

Cipselo, castello di Tracia presso al fiume Ebro, XXIV, 12. Circeo, monte del Lazio, XXXI, 22, 23.

Circeo, popolo nelle campagne del Lazio, stretto da antiche alleanze coi Romani, Ili, 22.

Cirene, città, XV, 33 — sua regione, XXXI, 18 — Ecdemo e Demofane, megalopolitani, le tolgono la libertà, X, 25 data da Tolomeo in governo a Filometore, fratello di Fiscone, XXXI, 18,

Cirmasa, città della Pisidia, presa da C. Manlio, XXII, 19.

Cirra, città della Fecide con porto, V, 27.

Cirta, città della Numidia, reggia di Massinissa, XXXVII, 3, 10.

Cissa, castello della Spagna citeriore, III, 76.

Cissii, popolo nella Susiana, nell'esercito di Antioco a Raffia, V, 79. Citera, isola presso cui i pirati etoli prendono una nave ma-

cedone, IV, 6.

Cizico, città della Misia sulla Propontide, patria di Apollo-

- nide, XXIII, 18 i Ciziceni spediscono ad Attalo venti navi contro Prusia, XXXIII, 11.
- Clapea, città d'Africa, assediata e presa dai Romani, I, 29 inutilmente assediata dai Cartaginesi, I, 36.
- Clario, castello nell'agro megalopolitano, preso dagli Etoli, IV, 6, 25 — ripreso dagli Achei, 6.
- Clastidio, fortezza nella Gallia cispadana, in potestà degli Anamari o Anamani, assediata dagl'Insubri; Il, 34 — gli Insubri presso a questa fortezza sono sconfitti da Marco Marcello.
- Claudio Appio, console: spedito in Sicilia a soccorrere i Mamertini — fuga Gerone e caccia i Cartaginesi, I, 11, 12, 16.
- Claudio Marcello vince gl'Insubri presso Clastidio, II, 34 ucciso nella guerra centro Annibale, X, 32.
- Claudio Marcello, figlio del precedente, guerreggia nella Spagna — prende Nercobriga, XXXV, 2.
- Claudio Nerone, console col collega Livio, vince in battaglia Asdrubale fratello di Annibale, XI, 1, 3.
- Claudio Postumio spedito ad ispezionare le condizioni delle isole e città dell'Asia, XXVII, 3.
- Claudio Pulcro intraprende la spedizione contro gli Istri, XXVI, 7 — spedito legato con altri nove agli Achei dopo la guerra persica, XXX, 10.
- Clazomene, città della Jonia, XXVIII, 16.
- Cleagora, legato dei Rodii a Roma, XXXI, 16.
- Cleandro di Mantinea, maestro ed aducatore di Filopemene, X, 25.
- Clearco, eleo, preso in guerra da Lico propretore degli Achei, V, 94.
- Cleinoa, fanciulla e donzella di Tolomeo Filadelfo le sono erette parecchie statue in Alessandria, XIV, 11.
- Clenea, legato degli Etoli presso i Lacedemoni contro Filippo, lX, 31, 32.
- Cleobo e Bitone, figli del sacerdote Argia, XXIII, 18.
- Cleomaco, ateniese, padre di Senofane, legato di Filippo ad Annibale, VII, 9.
- Cleombroto, re di Sparta, quegli che corregnò con Agesilao, IX, 23.

Cleombroto, padre di Agesipolide, successo nel regno a Leonida cacciato dal regno, IV, 35.

Cleombroto, legato dei Rodii a Roma, XXIX; 4.

Cleomene, re de Lacedemoni, tiranno crudele sul trono, uomo dolcissimo nella vita domestica, IX, 23 — gli Rioti trattano alleanza con lui contro gli Achei, II, 45 — tramituta in tirannia l'antica forma repubblicana della Laconia, II, 47 — stabilisce una nuova divisione dei caropi, IV, 81 — è soccorso da Tolonuce Evergete, II, 51 — vince in batuglia gli Achei a Licea presso il monte Licco ed a Ladocea, ivi e 55 — sottòmette parecchie città del Peloponneso colla forza — altre si offrono spontarice al suo dominio, 52 — è spogliato da Antigono di parecchie fortezze, 54 — si impadronisce a tradimento di Megalopoli, e inflerisce contro i cittadini, 55 — saccheggia il territorio degli Argivi, 65 — elogio di lui, V, 39; IX, 23, 39; XVIII, 36.

Cleomene, figlio di Cleombroto, IV, 35.

Cleomene, tebano, padre di Pites, XL,-1.

Cleomenica (guerra), I, 13; II, 46, 69, 70; IV, 5.

Cleona, castello del Peloponneso, occupato da Cleomene, 11,-52.

Cleonico, di Naupatto, preso dagli Achei e rimesso in libertà senza riscatto, V, 95 — mandato a Filippo dagli Etoli per trattare di pace, 102 — legato degli Etoli agli Spartani contro Filippo, IX, 37.

Cleonino, tiranno dei Fliasii, abdica al trono, II, 44.

Cleopatra, moglie di Tolomeo Epifane, madre di Tolomeo Filometore e di Fiscone, figlia di Antioco il Grande, sorella di Antioco Epifane, XXVIII, 17.

Cleosseno, inventore dei segnali fatti colle torcie, X, 45.

Cleostrato, legato degli Ateniesi ad Alessandria, XXVIII, 16. Cleptolemo, padre di Eubea, che Antioco sposò in Calcide,

Cleti, esule spontaneo, spedito legato a Roma, XXV, 2.

Glimace, monte fra la Licia e la Pisidía, le cui angustie sono occupate dai Selgei per impedire il passo a Garsieride capitano degli Achei, V, 72.

- Clitore, castello d'Arcadia, inutilmente assediato dagli Etoli, IV, 18.
- Clusie, fortezza dell'Etruria, distante tre giorni di cammine da Roma, II, 25.
- Clusio, flume della Gallia cisalpina oltre il Po fra gl'Insubri ed i Cenomani, 11, 32.
- Cnosso, città di Creta, IV, 54 i Cnossii chiedono ed ottengono navi dai Rodii — signoreggiano coi Gortinii tutta l'isola di Creta, tranne Litto, 53 — distruggono Litto, 54 — i legati romani compongono le liti fra i Cnossii ed i Gortinii.
- Cocinto, promontorio dell'Italia inferiore che distingue il mar siculo dal Jonio, II, 14.
- Colca o Colica, piccolo re di Spagna, XI, 20; XXI, 9.
- Colobato, fiume dell'Asia, prossimo alla Pamfilia, XXII, 18.
- Colofonii, cittadini di Colofone, città della Jonia, si danno per mezze di legati in potestà di Attalo, V<sub>1</sub> 77 — sono fatti esenti da tributo dai Romani, XXII, 27.
- Colosso di Rodi: sua caduta, V, 88, 89 colosso di Sicione innalzato da Attalo, XVII, 16 colosso di 30 cubiti innalzato nel tempio di Minerva dai Rodii in onore dei Romani, XXXI, 16.
- Comano, ministro di Tolomeo, XXVIII, 16 spedito da Tolomeo a Roma, XXXI, 27; XXXII, 1.
- Cemontorio, duce dei Galli che abitano la Tracia vicino a Bizanzio, IV, 45, 46.
- Concolitano, re dei Galli Gesati, II., 22 fatto prigione dai Romani nella battaglia presso Telamone, 31.
- Conii o Cunei, popolo della Spagna oltre le Colonne d'Ercole, X, 7.
- Conopo, castello dell'Etolia, IV, 64; V, 6; I, 13.
- Contoporia, via che da Corinto conduceva ad Argo, XVI, 16. Corace, monte dell'Etolia fra Callipoli e Naupatto, XX, 11.
- Corbeni, popoli dell'Asia, abitatori del monte Zagro, V, 44.
  Corbilona, nobile città ed emporio della Gallia sopra il Ligeri,
- XXXIV, 10. Corcira, isola assediata dagl'Illirii, II, 9 — data ai Romani, 11
- Corora, 1801a assediata dagi ilirii, 11, 9 data ai Romani, 11
   vi presiede un prefetto romano, XXII, 15,
  Vol. IX.— Politie 13

Corduba, città: vi sverna Claudio Marcello proveniente dalla Lusitania, XXXV, 2.

Corifeo, monte nella Cilicia vicino alla città di Seleucia, V, 59. Corintiaco, seno, IV, 57; V, 3.

Ceriuto fa i Romaní compartecipi dei giuochi istmici, dopo la guerra dilirica, II, 13 — liberata da Arato e congiunta alla repubblica degli Achei, 43 — Filippo vi giunge con un esercito, IV, 22 — gli Achei vi chiamano a colloquio T. Quinzio con Filippo, XVII, 2 — vi si raduna un'assemblea degli Achei, XVIII, 29; XXXVIII, 4 — Dieo rifluta quivi le condizioni di pace offerte da Metello, XI, 4 — eccidio di Corinto, XL, 7.

Cornelio Scipione, vedi Scipione.

Corno, nome di un seno di mare vicino a Bizanzio, IV, 43.

Coronea, città della Beozia: contro di essa marcia con un esercito T. Quinzio, XX, 7; XXVII; 1, 5.

Corsica (isola) — quali fiere ivi siano generate; XII, 3. Cortona, città dell'Etruria, III, 82.

Coruncanio, legato a Teuta regina dell'Illiria, ucciso, II, 8.

Cossei, popolo dell'Asia, abitante il monte Zagro, V, 44.

Cossiro, isola fra la Sicilia e Cartagine, occupata e presidiata da C. Servilio, III, 96. Cotis, re degli Odrisii traci, socio di Perspo, uomo esimio,

XXVIII, 10.

Cremaste Larissa, città della Tessaglia, che gli Etoli richiege gono da Filippo, XVIII, 21.

Cremate, acarmano, amico dei Romani, XXVIII, 5 — calunniato dai suoi concittadini, XXX, 10 — dopo la sua morte ritorna la tranquillità nell'Acarnania, XXXII, 2I.

Creonio, castello nell'Illirico, preso da Filippo, V, 108. -

Creta e Cretesi: dei fatti di Creta redi, particolarmente; IV, 
53, 55; XXVII; 16; XXVIII, 13; XXXIII, 9 — i Cretesi, 
attissimi agl'inganni, IV, 8 — non senza ragione usano 
dei flaute nella guerra, 20 — discordie intestine, 53 — 
Creta manda 500 cittadini a Filippo ed agli Achei, 55 — 
sue leggi e suo governo lodati dagli antichi, VI, 43, 47 — l'avarizia propria de' Cretesi, V, 46 — i Cretosi nominano l'ilippo ad arbitro delle cose toro, VIII, 12 — inci-

tati da Filippo a muovere guerra ai Rodii, XIII, 4—i Rodii rinnovano amicizia coi Cretesi, XXIX, 4—guerra dei Cretesi coi Rodii, XXXIII, 9, 15.

Cretico, mare fra Creta e la Laconia, V, 19.

Crifone, legato di Perseo ad Eumene, XXIX, 3.

Crinone, socio di Megalea, posto in carcere da Filippo, V, 15.
Criseide, moglie di Antigono Dosone, manda doni ai Rodii,
V, 89.

Crisogono, padre del poeta Samo, V, 9 — capítano dell'armata di Filippo in Tessaglia, 16 — nella Peonia, 97 — gode la benevolenza particolare di Filippo, VII, 12 — ogni volta questo re ascoltò i consigli di lùi, apparve clementissimo, IX, 2, 3.

Crisopdiona, città della Febatide nella Dassarctide, V, 108. Crisopoli, città sulla sponda asiatica del Bostoro vicino la Vacca una volta posseduta dagli Ateniesi, IV, 43.

Critolao, acheo, alleato de' Diei, peste della sua gente, XXXVIII, 2 — muore pretore degli Achei, XL, 2.

Gritolao, filosofo peripatetico di Roma, XXXIII, 45. ..

Crotone, città greca dell'Italia inferiore, X, 1 — opulenza dei Crotoniati, ivi

Euma, città colica — passa dalla parte degli Achei a quella di Attalo, V, 77.

Dai, popolo della Scizia, militano nell'esercito di Antioco il Grande, V, 79.

Dalmazii, XXXII, 18; XII, 5 — portano guerra ai finitimi popoli illirici e loro impongono tributi, XXXII, 18 — I Romani dichiarano loro la guerra, 19.

Damasippo, macedone, XXXI, 25.

Damide, figlio d'Icesia, ambasciatere ateniese al senato remano, supplica per gli Etoli, XXII, 14.

Damippo, spartano, consiglia Geronimo di Siracusa di mantenersi alleato dei Romani, VII, 5.

Damocle, ministro astuto, mandato a sorvegliare i progetti dei Romani, XIII, 5, Damocrito Calidónio, mandato ambasciatore dagli Etoli a Roma per trattar la pace con Filippo, XVII, 10; XXII, 14.

Damocrito, sperde con Dieo gli Achei, XL, 4.

Damone, ambasciatore di Tolomeo Filometore a Roma. XXVIII, 1.

Damone, legato dei Rodii al console P. Emilio ed a Perseo. XXIX, 4.

Damosseno, egese, ambasciatore degli Achei a Roma dopo la guerra filippica, XVIII, 25.

Damotele, etolo, ambasciatore a Roma, XXII, 8. Damura, fiume della Fenicia, V. 68.

Danae, suocera di Tlepolemo, è fatta carcerare da Sosibio. XV, 27.

Daoco, tessalo, falsamente chiamato traditore da Demostene. XVII. 14.

Daorsi, popolo illirico: si lamentano dei Dalmati presso i Romani. XXXII. 18.

Dardanii o Dardani, IV, 66; 11, 6 - sapendo lontano Filippo. si preparano ad invadere la Macedonia - ma conosciuto il suo arrivo, retrocedono, IV, 66 - occupata Bilazore. città della Peonia, Filippo fu sicuro dalle loro incursioni in Macedonia, V, 97 - porgono querela in Roma contro i Bastarni e Perseo, XXVIII, 8.

Dario Istaspe, nella guerra contro gli Sciti, getta un ponte sul Bosforo Tracio presso Ermea, VI, 43; V, 43.

Dario Codomano, combatte con Alessandro in Cilicia, XII, 17 - La guerra di Alessandro con Dario si combattè tutta in campo aperto, di rado prese le città, XVII, 3.

Dassareti, popolo illirico, e paese, VIII, 38 - son sottomessi da Scerdilaida, e le loro città con altre cadono in potere di Filippo, V, 108.

Daulio, castello della Focide, tentato dagli Etoli, IV, 25,

Daunia, Daunii: una delle tre parti in cui si divide l'Apulia, III, 88; V. 108; IX, 7; III, 91; X, 1.

Deciati, popolo ligure, XXXIII, 7.

Decio Campano, prefetto della legione romana mandata di presidio alla città di Reggio, che è da esso oppressa, I. 7.

Delfo: Perseo vi sospende in cospetto del pubblico l'editto con

- cui richiamo in Macedonia gli esuli, XXVI, 5 i Galli vi sono compintamente annichilati in battaglia, I, 6; II, 20, 35; IV, 46.
- Delo, XVI, 5; XXVI, 10 Delo e Lemno sono date agli Ateniesi dal senato romano, XXX, 18; XXX, 11, 17.
- Delta degli Egiziani: l'isola formata dal Rodano e dall'Isara nella Gallia, ha la stessa figura del Delta egiziano, III, 49. Demarato di Corinto: nadre di L. Tarquinto, pe dei Bonani.
- Demarato di Corinto, padre di L. Tarquinio, re dei Romani, VI, 2.
- Demarato, ambasciatore degli Ateniesi in Egitto, XXVIII, 16.
  Demetriade, città di Magnesia in Tessaglia, V, 99—Filippo vi
  giunge mentre ritornava per la Tessaglia a casa per
  passarvi l'inverno, 29—vi si ferma per osservare i
  movimenti dei nemici, X, 42; XVII, 1—acquistata da
  Filippo, è data in custodia ai Romani, XVIII, 28; III, 6, 7.
- Demetrio, figlio di Ariarato, re di Cappadocia capitano delle truppe mandate da Ariarato in soccorso ad Attalo, XXXIII, 10.
- Demetrio, ateniese, ambasciatore di Tolomeo Epifane agli Achei per rinnovare il trattato d'alleanza, XXIII, 1.
- Demetrio, figlio di Eutidemo, re di Battriana, è mandato dal padre ambasciatore ad Antioco per conchiudere la pace — Autioco conferma il padre sul trono, e gli dà la sua figlia per isposa, XI, 34.
- Demetrio Falereo: suo detto, X, 22 Democare nella sua storia non ne dice troppo bene, XII, 13.
- Demetrio Fario: è creato da Teuta, regina dell'Illirio, prefetto dell'isola Corcira, Il, 10, 65, 66 si ribella ai Romani, ed atterra e soggioga tutti i castelli dell'Illiria appartementi ai Romani, Ill, 16 si congiunge con Scerdilaida agli Etoli e si batte colla flotta contro gli Achei, è saccheggia le isolo Cicladi, IV, 16; Ill, 16; IV, 19 vintoda L. Entilio nella guerra illirica, si rifugia presso Filippo, da cui è bene accolto, Ill, 18; IV, 37, 66; XXXII, 19; V, 12 esorta Filippo di far paec cogli Etoli e passare in Italia, V, 101, 105, 108; VII, 9, 11 i consigli da'lui dati a Filippo furono sempre pessimi, V, 12; VII, 13; IX, 33 mutore in Messene, Ill, 19.

Demetrio, padre di Filippo, avo di Perseo, figlio di Antigono Gonata, re di Macedonia, I, 3; IV, 25; II, 2, 44 - Demetrio sostiene i tiranni del Peloponneso col suo oro, ivi - morto lui, gli altri tiranni abdicano la tirannia, 60; XX, 5 - muore dopo dieci anni di regno, quasi contemporaneamente all'entrata dei Romani in Illiria, Il, 44.

Demetrio, figlio minore di Filippo, fratello di Perseo - è dato . ostaggio a T. Quinzio, XVIII, 22 - è restituito al padre dal senato, XX, 13 - è mandato a Roma dal padre, XXIII; 14; XXIV, 1 - è benignamente accolto dal senato che per benemerenza verso di lui concede perdono a Filippo, XXIV, 2, 3, 8.

Demetrio Poliorcete, figlio di Antigono I., successo a Cassandro nel regno di Macedonia - occupa con presidii le città degli Achei, II, 41; IX, 29 - ebbe per figlio Antigono Gonata; IX, 34.

Demetrio, amico di Tolomeo Filometore, XXX, 9.

Demetrio Sotero, figlio di Seleuco Filepatore, re della Siria - ostaggio in Roma, domandà invano dal senato romano di essere reintegrato nel trono per diritto di successione. XXI. 12 - concerta di fuggire con Polibie, XXXI. 1, 19 - fugge nascestamente da Roma, 22, 21; XXXIII, 14; XXXI, 23 - impadronitosi del regno di Siria; col patrocinio di T. Gracco è chiamato re dal senato - manda a Roma doni insigni, e l'uccisore di Gn. Ottavio, XXXII, 4 - spera d'impadronirsi di Cipro a tradimento, ma ne è preso il traditore Archia, XXXIII, 3 - Alessandro Bala s'oppone a Demetrio, 14 - dopo dodici anni di regno perde con esso la vita, cospirando contro di lui gli altri re. III. 5: XXXIII. 16.

Democare, storico, figlio della sorella di Demostene. Polibio lo difende contro le calunnie di Timeo, XII, 13.

Democleto, inventore di segni, X, 45.

Democrate, prefetto della flotta di Filippo, muore in battaglia a Chio, XVI, 3

Demodeco prefetto dei cavalieri degli Achei, V. 95."

Demofane ed Ecdeme; megalopolitani, settatori del filosofo Arcesilao, liberano la patria dal tiranno Aristodamo, si uniscono con Arato per uccidete il tiranno di Sicione, amministrò saggiamente la repubblica di Cirene, X, 25.

Demostene, oratore ateniese, accusò falsamente molti di tradimento, XVII, 14 — Democare, lo storico, figlio di sua sorella, XII, 13.

Demostene di Bitinia, XII; 1.

Demostene, scrivano, e compagno di Filippo nel colloquio con T. Quinzio, XVII, 1 — è mandato da Filippo a Tito dopo la Battaglia di Cinocefala, XVIII, 17.

Denteleti, popolo di Tracia, XXIV, 6.

Diatonio, città o territorio di Crefa — I Cnossii lo comprano dai Gorlinii, ed è dato ai Lizii; XXIII, 15.

Dicearco, prefetto della flotta di Filippo, mentre muoveva guerra alle isole Cicladi, fu solito rizzare altari all'empietà ed all'iniquità — è ucciso in Alessandria, XVIII, 37.

Dicearco, triconiese, mandato ambasciatore dagli Etoli a Roma con T. Quinzio, XVII, 10 — venendo d'Asia da Antioco, eccita gli Etoli a guerra contro i Romani, XXII, 14 — Il console M. Aeflio esige the gli sia consegnato dagli Etoli, XX, 10.

Dicearco, scrittore di storie: Polibio osserva ne' suoi scritti molti errori in materia geografica, XXXIV, 5.

Diceta, ambasciatore dei Tebani e dei Coronei a Q. Marcio, XXVII, 1 — è carcerato e si uccide da se, 2.

Didascalonda, cretese, prefetto delle truppe degli Achel sotto Filopemene, V; 37.

Didima-Tiche, castello nelle vicinanze di Cizico, è dato da "Atlalo a Temistocle prefetto degli Achei, V, 77.

Digeri, popolo della Tracia, XIII, 10.

Dima, città d'Acaja, una delle prime dodici città confederate, II, 41; IV, 83 — il suo territorio vien saccheggiato dall'etolo Euripida, capitano degli Elei, IV, 59, 69; V, 3, 17, 91; II, 51 — Mino Dimeo, vice-pretore degli Achei, IV, 59.

Dimaio, città munitissima d'Illiria, presa di forza dal console L. Amilio, Ill, 18; VII, 9.

Dinocrate e Dionisodoro, fratelli, prefetti della flotta di Attalo, XVI, 3.

- Dinocrate, messenio, ambasciatore a Roma, XXIV, 5 nomo di poco ingegne tenta di uccidere se stesso, 12.
- Dinone, rodio, si sforza invane con Poliarato per fare abbracciare ai Rodii le parti di Perseo, XXVII, 6; XXVIII, 2, 15; XXIX, 5; XX, 7; XXX, 8.
- Dio, città della Macedonia, è dentolita ed incendiata da Scopa cogli Etoli, IV, 62; V, 9, 11; IX, 35—ma Filippo se ne vendica nell'anno dopo, V, 9; XXIX, 3.
- Diocle, dimeo, preso in guerra dagli Elei, V, 17.
- Diocle, prefetto di Parapotamia, conduce una parte dell'esercito d'Antioco sul littorale fenicio. V, 69.
- Diodoro, educatore di Demetrio, ostaggio in Roma, XXXI, 20, 21.
- Diofane, megalopolitano si batte valorosamente cen Nabide sotto Filopemene, XXI, 7; XXIII, 3 — s'incarica di difendere tutti gli esuli spartani contro Licorta, XXV, 1; XXIX, 8.
- Diofane (altro), ambasciatore di Perseo ad Antioco Epifane, poco mancò fosse preso, dai Rodii, XXVII, 6.
- Diofite di Rodi, giudice fra gli Achei, XXVII, 7.
- Diegene, acarnane, supplica i Romani perchè mandino un presidio agli Acarnani, XXVIII, 5.
- Diogene, ambasciatore di Oroferne a Roma, XXXII, 20.
- Diogene, prefetto della Susiana, V, 46 difende la rôcca di Susa contro Molone, 48 — è governatore della Media, 54; X, 29, 30.
- Diogneto, navarco di Antioco il Grande, V, 43 ha una parte insigne nell'espugnazione di Seleucia, 59 — gli sono consegnate le navi di Tolomeo trovate a Tiro e in Tolemaide, 62, 68.
- Diomedonte di Coo, invano vuol trarre i suoi concittadini ad abbracciare le parti di Perseo, XXX, 7.
- Diomedonte, prefetto di Seleucia al Tigri: fugge all'arrivo di Molone, V. 48.
- Dionisio, prefetto dei satelliti d'Antioco, VII, 16 sale il primo con Lagora le mura di Sardi, ed occupa la città, V. 16, 18.
- Dionisio, tiranno di Siracusa, vince ad Elleporo i Greci che

abitavano in Italia, ed assedia Reggio, I, 6 — vieta alla Magna Grecia di adottare le istituzioni degli Achei, II, 39 — è giudicato da Scipione il maggiore attivissimo nell'amministrazione, XY, 36; XII, 11, 24.

Dionisio, tracio, capitano dei Traci e Galli nell'esercito di Tolomeo Filopatore, V, 65.

Dionisio, amico di Antioco Epifane, XXXI, 3. .

Dionisodoro, fratello di Dinocrate navarco di Attalo, XVI, 3 ambasciatore di Attalo al colloquio di T. Quinzio con Filippo, XVII, 1.

Dionisodore, ambasciatore dei fratelli Tolomei agli Achei, XXIX, 8.

Dioptria, X, 46.

Dioritto, canale artificiale che separa Leucade dall'Acarnania, V, 5.

Dioscorio, località della Ftiasia nel Peloponneso - vi pone gli accampamenti Filippo, IV, 67, 68, 73; V, 60.

Dipilo. porto di Atene, per la quale dal Pireo si ascende alla città, XVI, 25.

Dodona, città dell'Epiro — gli Etoli sotto il pretore Dorimaco ne incendiano e spianano il tempio, IV, 67; V, 9; IX, 35 — ma Filippo se ne vendica poi facendo prováre al tempio di Termo gli stessi danni, V, 9.

Doliche, città nella Perrebia, XXVIII, 11.

Dolopi, popolo greco, fra l'Epiro e la Tessaglia — i Romani, dopo la guerra contro Filippo, permettono loro di godere della libertà, XVIII, 30; XXII, 8.

Donizio (Gneo), console con T. Quinzio, XXII, 15 — è mandato ambasciatore agli Achei, XXX, 10.

Dora, città munita della Fenicia, è invano assediata da Antioco, V. 66.

Dorimaco, VIII, 37.— etolo triconiese, figlio di Nicostrato, IV, 3: XVIII, 37; IV, 3— scorre con Scopa la Messenia, e vince in battaglia a Cafia gli Achei, IV, 16— prende Egira per tradimento, 57— ma ne-è vergognosamente cacciato e ne fugge a malincuore, 58— è pretore degli Etoli, devasta l'Epiro e spiana il tempio di Dodona, IV, 67— manda aiuti agli Elei contro Filippo, IV, 77;

V, 3 — irrompe in Tessaglia, 5, 16; IX, 42; XIII, 1; XVIII, 37.

Dorimene, etolo, per comando di Nicolao, capitano di Tolomeo, occupa le strette di Berlto, per le quali doveva passare Antioco, V, 61.

Drangiana, regione dell'Asia, vi passa Antioco, XI, 34.

Drimussa, isola nel mar Jonio, data dai Romani ai Clazomeni, XXII, 27.

Duilio: vittoria navale di C. Duilio sopra i Cartaginesi mediante dei rostri (ancini), I, 22.

Dunace, monte della Tracia, non è da paragonarsi colle Alpi per grandezza, XXXIV, 10.

Dura, città dell'Assiria — Antioco, venendo di Mesopotamia, passato il Tigri, si dirige alla volta di Dura e la libera dall'assedio di Molone, V, 52.

Dura, città della Mesopotamia — Molone occupa la Mesopotamia sino a Dura, V, 48.

Dura di Fenicia, vedi Dora.

Durazzo, XXXIV, 12 — è presa dagl'Illirii entrati col pretesto di prendere acqua, II, 9 — i Durazzesi domandano soccorsi agli Etoli ed agli alchei contro gl'Illirii, rei — sono di nuovo assediati dagl'Illirii, che fuggono all'annunzio dell'arrivo dei Romani, ai quali si arrende la città, 10, 11; VII, 9.

## п

Eacidi, V, 2.

Eante, madre di Agatoclo amministratore dell'Egitto, XIV, 11; XV, 19 — è tradotta al supplició e facerata dal popelo, 33

Eantea, città d'Etolia, di rincontro ad Egira, IV, 57 — è saccheggiata da Filippo, V. 17:

Ebro, flume della Tracia, XXXIV, 12:

Ecatodoro, artefice della statua di bronzo di Minerva posta ad Alifera, IV, 78.

Ecatombea nell'agro Dimeo, ove Cleomene menò strage degli Achei, II, 51: Ecatompilo, città dell'Africa, che Annone sottomise at Cartaginesi, 1, 73.

Ecatontodoro, principe della città di Bisanzio, IV, 47.

Echatana, già città capitale e reggia della Media — sua posizione e descrizione, X, 27.

Ecdemo, megalopolitano, alunno del filosofo Arcesilao, X, 25.
Echecrate, tessalo, V, 63 — è fatto prefetto de cavalieri greci
e mercenarii, 65 — combatte nel corno destro nella battaglia di Rafia, 82, 85.

Echecrate (altro), XII, 11:

Echedemo, ambasciatore degli Ateniesi ai Scipioni per impetrar la pace agli Etoli, XXI, 2.

Echella, castello in Sicilia, fra il territorio siracusano ed i

Echino, città in Tessaglia; oppugnata e presa da Filippo, IX, 41—che la tiene in servità, XVII, 3; XVIII, 21; IX, 41, 42.

Ecnomo, collina nella Sicilia, sopra la quale s'accampano i Cartaginesi, I, 25 — nelle sue vicinanze ebbe luogo la battaglia navale fra Regolo ed Amilcare, 26.

Edecone, piccolo re di Spagna, si da a Scipione, X, 34, 40
— che lo accoglie benevolmente e gli restituisce la moglie ed i figli prigionieri; 35.

Edessa, castello in Macedonia, V, 97; XXXIV, 12.

Edetani, popolo della Spagna, X, 34.

Edui, III, 47.

Efeso, i re d'Egitto fenevano al toro servizio molti soldati
d'Efeso, V, 35; VIII, 47; XVIII, 32 — è occupata da Antioco, XX, 11; XXI, 9 — Efeso è data ad Eumene dai
Romani, XXII, 27—gli Efesiani Eraclidi s'apparecchiano
alla guerra a favore di Alessandro Bala, figlio di Antioco

Epifane, XXXIII, 16.

Efestia, città dell'isola di Lenno, è liberata dai Romani,
XVIII. 31.

Eficare, prefetto della nave Rodia, XXX, 9.

Eforo, scrittore, XXXW, 1.

Egea, città d'Eolia, i cui cittadini essendosi dapprima dati ad Acheo, si danno dopo ad Attalo, V, 77 — Prasia è obbligato a risarcirli dei danni sofferti, XXX, 11. Egeo (mare), XVI, 34.

Egesianace, legato di Antioco a T. Quinzio ed ai dieci legati romani, XVIII, 30.

Egesta, città di Sicilia — sono liberati dall'assedio da C. Duilio, I, 24.

Egia, legato dei Focesi a Seleuco, XXI, 4.

Egiesi, vedi Egio.

Egineti, sono ridotti in servitù da P. Sulpicio, e sono venduti dagli Etoli ad Attalo per 30 talenti, XXIII, 8.

Egio, città dell'Acaja, una delle prime dodici città confederate, II, 41 — gli Egiesi si collegarono con quelle città che rinnovarono il patto, espulsi i presidii macedoni, II, 42, 54; IV, 7, 26; XVI, 27; XXVIII, 3; V, 1 — per tre strade si va da Egio a Megalopoli, II, 55 — tra Egio e Sicione si trova Egira, IV, 57 — Filippo manda sue navi ad Egio, V, 101 — vi giunge egli stesso coll'esercito, V, 102.

Egira, città d'Acaja, una delle prime dodici città confederate, 11, 41 — posta nel seno Corintio fra Egio e Sicione, 1V, 57.

Egitna, città marittima nel golfo ligure, presa per forza dai Romani, XXXIII, 7, 8.

Egitto: molti scrissero la storia dell'Egitto prima della 140º olimpiade; perciò Polibio non la scrisse per non ripetere quanto fu già detto da altri, II, 37 - Polibio scrisse la storia di molti anni dell'Egitto nel solo libro XIV, XIV, 2 - l'Egitto alla fine del regno di Tolomeo Filopatore, III. 2 - eli Ottimati che si erano ribellati sono domati da Tolomeo Epifane, XXIII, 16; IH, 2 - i re d'Egitto, oltre l'Egitto, avevano occupato la Celesiria e Cipro, luoghi opportunissimi per tutto il littorale dell'Asia dalla Pamfilia all'Ellesponto, come pure Lisimachia, Eno e Maronea, e le altre città della Tracia, V, 34 - Tolomeo, detto anche Filopatore, aveva gran numero di navi in Samo, e nutri gran numero di soldati in Efeso, 35 - gli Egiziani, insuperbiti per la vittoria di Rafia, prendono le armi contro Tolomeo Filopatore, 107: XIV, 12 - i Romani, essendo in carestia di frumento per la guerra d'Annibale, ne domandano all'Egitto, IX, 44 — Antioce Epifane s'impad'dronisce dell'Egitto, meno Alessandria, XXVIII, 16; XXIX, 1
— i Romani custodiscono l'Egitto ai Tolomei, 11 — gitte giziani quando sono adirati sono crudelissimi, XV, 33.
Ego, flume presso il quale si combattè una battaglia navale,

1,-6:

Egosagí (Gallí), V, '77 — invitatí a recarsi in Asia da Attalo, tolgono con esso l'Eolide e la Misia ad Acheo, ivi — Attalo assegna loro per sede l'Ellesponto, '79 — saccheggiano compiutamente le città poste lungo esso; quindi, respinit dalla Troade dagli Alessandresi, vanno ad infestaro il territorio d'Abido, ove sono disfatti da Prusia, 111.

Egusa, isola sita innanzi al Lilibeo, una delle Egati, I, 60 —
vi ha luogo una battaglia navale fra C. Lutazio ed Annone, nella qualo sono sommerse cinquanta navi cartaginesi e prese settanta, 60, 61.

Eguse, isole site fra il Lilibeo e l'Africa, I, 44.

Elatea, città nella Focide, V, 26; XVIII, 26; XXVII, 15.

Elea, città dell'Eolide — Antioco, postivi gli accampamenti, tratta coi Romani ed Ettmene di pace; XXI, 8 — la quale non essendo accordata, saccheggia il territorio degli Elei — Prusia tenta invano di assediarla. XXIII. 25.

Elea, città della bassa Italia, I. 20.

Elea, ciua della bassa lialia, 1, 20

Elefante, cognome di Nicanore, capitano di Filippo, XVIII, 7. Elei, abitanti dell'Elide — sono amici ed alleuti degli Etoli, 1V, 5, 6, 9 — gli Etoli offreno loro la città di Cineta, ma essi non l'accettano, 19, 36 — eleggono per capitano in guerra l'etolo Euripida, 59 — che li tradisce e sono sconfitti dai Macedoni e Megalopolitani, 68; V, 94 — il loro territorio è opulentissimo, IV, 73 — Psofi, loro propugnacolo, è presa da Filippo, 71 — Amfidamo, loro capitano, è preso da Filippo, 75, 84, 77, 80; V, 3, 17, 30, 91, 92, 94; XVIII, 25; XX.3; XL.3.

Eleo, castello nel territorio caledonio in Etolia, preso da Filippo, IV, 65.

Eleuternei cretesi, dichiarano la guerra ai Rodii, IV, 53 —
1 Polirrent ed i Lampei li chiudono nelle loro mura e li
costringono a rinunciare all'alleanza coi Caossi, 55.

Elia, ampia e bellissima campagna della Laconia, V, 19.

Elice, una delle dodici città dell'Acaja primamente federate, II, 41.

Elicranone, castello a cui giunsero in soccorso degli Epiroti gli Etoli e gli Achei contro gl'Illirici, II, 6.

Elide, regione del Peloponneso, II, 5 — gli Achei esertano Filippo di portare la guerra in Elide, IV, 64—è saccheggiata da Filippo, 73 — paese una volta venerato, iri e V. 17, 92, 95:

Elide, città, IV, 73, 84.

Elimei, popolo dell'Asia a settentrione della Media, V. 44; XXXI, 11.

Elisfasio, territorio nel Peloponneso presso Mantinea, XI, 11. Ella, castello d'Asia, emporio del re Attalo, XVI, 41.

Elieporo, fiume della bassa Italia. I, 6.

Ellesponto: sua estensione sino al Besforo Tracio, IV, 44 — passato coll'esercito da Scipione, XXI, 6 — Eumene vi impedisce il passaggio delle navi, XXVII, 6.

Ellopio, castello degli Etoli, XI, 4.

Elmantice, città dei Vaccei nella Spagna, è presa da Annibale, III, 14.

Emilia, sorella di Lucio Emilio padre naturale di Scipione il minore, moglie di Scipione Africano il maggiore; XXXII, 12.

Emilio, I. 36.

Emilio Lucio Papo, vien mandato ad Arimino per fermare i Galli, II, 23 — s'affretta di soccorrere i tomani ad Arimino in Etruria, ridotti a mal partito dai Galli, 26 sconfigge i Galli in due battaglie col collega di ritorno dalla Sardegna, 27, 31.

Emilio Lucio Paolo, console, è mandate in Illiria contro Demetrio Falereo ribellato, III, 16; IV, 37 — vi porta una guerra accanita, III, 107 — prende di viva forza le città d'finalo e Faro, e vinto e cacciatone Demetrio, riacquista quanto era prima soggetto a Demetrio, 18; IV, 66 — trionfa dell'Illirico, III, 19; IV, 66 — è di nuovo elatto console con Cajo Terenzio, III, 106; V, 108 — rivolge a sò gli animi e le sporanze di tutti, III, 107, 108 — esorta

- i soldati, ivi non approva il consiglio di combattere, nè può tuttavia impedirlo; 100 alterna il comando con C. Terenzio non accetta la pugna offertagli da Annibale, 112 comanda il corno destro nella battaglia di Canne, 114 cade combattendo da prode, fu ottimo cittadino, 116.
- Emilio L. Paolo, figlio del precedente console, vince Perseo in hattaglia, XXIX, 6; XVIII, 18 — colpisce di stuptore la falange macedonica, XXIX, 6 — passa l'inverno in Maesedonia, 8; XXX, 9, 15 — e vi celebra i giuochi, 3 — distrugge ottanta castelli dell'Epiro, 15; XXXII, 22; XVIII, 18; XXXII, 8, 14 — Fabio e Scipione suoi figh naturali, XVIII, 18.
- Emilio Lucio Regillo, prefetto della flotta romana nella guerra contro Anticco, XXI, 6 — vince Anticco in batteglia navale a Mionesio, 9, 10; XXII, 7 — ritorna trionfante a Roma, tet.
- Emilio M. Lepido: sotto il suo consolato i Romani dividono ai coloni il territorio Piceno, tolto ai Galli Senoni, II, 21.
- Emilio M. Lepido, il più giovane degli ambasciatori mandati ai re Antioco e Tolomeo, è deriso da Filippo per la sua gioventù, XVI, 34 — è fatto console, quindi pontefice massimo, XXIII, 1 — e principe del senato, XXXII, 22; XXVIII, 1.
- Emilio M. Paole, console con Servio Fulvio, prende 109 navi ai Cartaginesi, I, 36 — perde la flotta romana in un naufragio, 37.
- Emo, monte della Tracia: inferiore per altezza e grandezzaalle Alpi, XXXIV, 10 — dalla sua cima si può scorgere il' mare Adriatico e il mar Nero (dice Polibio) (lo nega Strabone), XXXIV, 12.
- Enchelani, popolo e città d'Illiria, soggiogata da Filippo, V, 108.
- Enea, tattico, scrisse i commentarii sull'arte del comandare gli eserciti, X, 44.
- Eniade, città marittima in quell'estrema parte dell'Acarnania che confina coll'Etolia, IV, 65; IX, 39; XXII, 15.
  - Enjano (golfof, X, 42,

Enipeo, fiume della Tessaglia, V. 99: XXIX, 3.

Enna, castello dei Cartaginesi in Sicilia, prese dai Romani, 1, 24.

Eno, città marittima della Tracia — le spiaggie della Tracia, ove giacciono le città Eno e Maronea, erano sotto il dominio dei 1e d'Egitto, V, 34; XXIII, 11; XXX, 3.

Enunte, fiume della Laconia, scorre fra i colli Eva e Olimpo, II, 65, 66.

Eolia: Attalo stacca dal regno di Acheo le città dell'Eolia, e vengono occupate da Autioco il Grande, XXI, 10.

Eolie (isole), vedi Lipari...

Eordea, regione di Macedonia, XVIII, 6; XXXIV, 12.

Epaminonda esorta i Messenii e gli Arcadii a contrarre sincera alleanza fra sò e a mantenerla, IV, 32— è dubbia la vittoria nella battaglia di Mantinea per la morte di Epaminonda, 34— La repubblica tebana va debitrice della sua gloria ai meriti di Pelopida e di Epaminonda specialmente, VI, 43— Pelopida aveva persuaso Epaminonda di farsi propugnatore della libertà dei Greci, VIII, 1; IX. 8; XXXII, 8.

Epeneto, ambasciatore dei Beoti agli Achei, XXIV, 12.

Eperato Fario è creato pretore degli Achei per opera di Apelle, a dispetto di Arato, IV, 82 — entra in carica, V. I — Gli è ingiunto da Filippo di recar aiuto ai Messenii, 5, — è disprezzato dai militi, 30 — la sua imbecililità fu causa di molte disgrazie, ivi — si dimette della magistratura, ivi.

Epezio, castello in Illiria, appartenente agli Issi, XXXII, 18. Epicarmo (detto di): Siate sobrio, XVIII, 23; XXXI, 21.

Epicide, siracusano d'origine, nato in Cartagine, è mandato a Geronimo re di Siracusa col fratello Ippocrate da Annibale, VII, 2.

Epidamo, castello Argolico occupato da Cleomene, II, 5. Epio, castello della Trifilia, IV, 77 — si arrende a Filippo, 80. Epipola, parte della città di Siracusa, presa dai Romani.

VIII, 37.

Epire, Epiroli; il seno d'Ambracia divide l'Acarnania dall'Epire, IV, 63 — Fenice, città dell'Epire, presa per tradimento degli Illirii, II, 5, 6, 45 — uniscono le armi con Antigono e gli Achei contro Cleomene, 65; IV, 9, 6, 15, 16, 30, 61, 67; V, 3; X, 41; XVI, 27; XVII, 3; XVIII, 6; XXVII, 13; XXI, 3; XXII, 9; XXIV, 1; XXVII, 14; XXX, 14; XXXII, 21. — Il console L. Emilio Paolo abbatte 70 città dell'Epiro, XXX, 15; XXXII, 24.

Epistrato, acarnano, capitano dei cavalieri e dei soldati leggeri degli Achei nella battaglia di Cafia, IV, 11.

Epitalio, città forte della Triflia, si arrende a Filippo, IV, 80: Eposegnato, re dei Gallo-Greei, amico dei Romani, premette di adoperarsi perchè gli: altri re contraggano con loco amicizia, XXII, 20.

Eraclea, fortezza della Sicilia, poco lungi da Agrigento, 1, 18 — cognominata Minoa, 25 — stazione della flotta cartaginese, ivi.

Eraclea, fortezza della Macedonia, XXIV, 12.

Eracleo, fortezza della Tessaglia nel seno Maliaco, in potere degli Etoli, X, 42 — presa dai Romani, XX, 9.

degli Etoli, X, 42 — presa dai Romani, XX, 9. Eraclide, legato di Antioco Epifane a Roma, XXVIII, 1.

Eraclide, bizantino, spedito da Antioco il Grande a Scipione per trattare di pace, XXI, 10, 11.

Eraclide, girtonio, prefetto della cavalleria tessala nell'esercito di Filippe, XVIII, 5.

Eraclide, tarentino, uomo pessimo, avea tradito Taranto ai Romani, indi reo d'abro tradimento si rifugia presso Filippo, che lo fa comandante della flotta, XIII, 4; XVI, 15.

Eraclidi: cacciano Tissameno da Sparta, II, 41 .-

Eraclito, suoi aforismi morali, IV, 40; XII, 27...

Eratostene, XXXIV, 5.

Erbesso, castello di Sicilia presso Agrigento, I, 18 -- preso da Annone cartaginese, ivi.

Ercole, sua stirpe, IV, 35 — guerreggiando cogli Elei fabbrica Tico, IV, 59 — suo tempio a Gadi, XXXIV, 7 dipinto di Ercole straziato dalla veste di Dejanira, XL, 7.

Ercole (Colonne d'), II, 1; IH, 37, 39, 57; XXXIV, 9; X, 7, 49.

Erea, città dell'Arcadia presso la regione di Elide, XVIII, 25

— e presso il fiume Alfeo, IV, 77 — si dà in potere di
Antigono Dosone, II, 54 — disputata dagli Achei e dai
Vol. IX. — Polibie 14

Romani, XVIII, 25 — gli Achei la restituiseono ai Romani, 30.

Erenosii, popolo della Spagna citeriore, soggiogato da Annibale. III. 35.

Eretria, città nell'isola Eubea, XVIII, 28 — è dichiarata libera dal Senato romano, 30.

Eretria di Ftietide in Tessaglia, XVIII, 3.

Eribano, III, 91 ...

Eribiano, monte; per le strette di questa montagna Annibale passò dal Sannico nella Campania, III, 92.

Ecice, monte in quella parte della Sicilia che guarda Italia, fra Trapani e Pelermo, il più grande dopo l'Etna, 1, 55; —la base e la sua sommità sono occupate da un presidio romano. 58.

Erice, città, II, 7, 8 — nel mezzo del monte Erice, è occupata dai Romani, poi dai Cartaginesi, I, 58, 55.

Ericina, tempio di Venere in Ericina, occupato dai Romani, I, 55; 58 — spogliato dai Galli mercenarii dei Caftaginesi, II. 7.

Eridano, nome poetico del fiume Po, II, 16.

Erimanto, flume e monte in Arcadia, IV, 70.

Erimanto, flume dell'Asia fra l'Aracosia e la Drangiana, XI, 34.

Eritra, città marittima della Jonia, ove si rifugiò Attalo nella
battaglia navale di Chio, XVI, 6; XXII, 27.

Eritreo mare, vedi Rosso mare.

Ermea, native della Caria, è creato da Seleuco, fratello di Auticco il Grande, auministratore del regno, ed è poi fatto
ministro dello stesso Antonio; nomo iuvidioso, ambizioso
e e reudele, V, 41, 45 — finge lettero scritte da Acheo per
far supporre che Tolomeo approvasse la ribellione di
Acheo, 42 — fin accidere Epigene accusandolo di un falso
delitto, 50, 53, 55 — Antioco, persuaso da Apollofano suo
medico, fa uccidere Ermea con sonma gioia di tutti, 56
— la moglie ed i figli suoi seno uccisi a sassate dalle
donne e fanciulti d'Apamea, ivi.

Ermeo, promontorio presso Cartagine, 1, 29, 36.

Ermione, castello dell'Argolide, è occupato da Cleomene, II, 52 — il suo tiranno abdica la tirannide, 44.

Ermippo, suonatore di flauto, XXX, 13.

Ermogene, uno dei capitani d'Antioco nell'assedio di Seleucia, V, 60:

Esapili, una delle porte di Siracusa, VIII, 5.

Escrione, acarnano, partigiano dei Romani, XXVIII, 5.

Esculapio (templo di) presso Agrigento, I, 18— in Ambracia, XXII, 10— in Nuova Cartagine, X, 10— in Pergamo, XXXII, 25— la statua di Esculapio, lavore di Filomaco, portata via da Prusia, XXXII, 25.

Esiodo, V.-2 - sna sentenza, 32; VI, 59.

Etela, isola degli Etruschi, XXXIV, 11.

Etalea, nome dato all'isola Lemno, XXXIV, 11.

Etennei, abitanti i luoghi montuosi della Pisidia sopra Side, V, 73.

Eteri, cavalieri nell'esercito di Alessandro il Grande, V, 53; XXXI, 3; XVI, 8.

Etiopia: congiunge l'Asia coll'Africa, III, 38 — è incerto se il continente a mezzogiorno dell'Etiopia sia terraferma, o circondato dal mare, ivi.

Etna: la più alta montagna della Sicilia — dopo essa, la più alta è il monte Erice. I, 55.

Etoli, II, 2 - sono sconfitti in gran battaglia da Agrone re degl'Illirii - sono orgogliosi, 3 - la disonestà e la prava cupidigia è in loro innata, 45, 49 - non conobbero i diritti nè di pace nè di guerra, IV, 67, 46; IX, 38 - vivono alla guisa quasi delle flere, e di rapina, IV, 3: XVIII, 17; II, 6, 9, 12, 43, 44, 45, 46 - fanno un trattato con Alessandro re dell'Epiro di dividersi l'Acarnania, 45: IX, 34 - e con Antigono Gonata di disciogliere la repubblica degli Achei, II, 45; IX, 34, 38; IV, 2; III, 2; IV, 3, 37; V, 1, 30, 91, 105; IV, 3, 79 - Aristone pretore degli Etoli, IV, 5 - gli Elei sono alleati ed amici degli Etoli, ini - capitanati da Scopa fanno scorrerie nella Messenia, 6 - sono più adatti a combattere sparpagliati che in battaglia ordinata, 8 - vincono gli Achei a Cafia, 12, 13 - deridono con insolenza coloro che si lamentano delle loro inglurie, 16 - prendono Cineta a tradimento e l'ardono, 18, 19, 25 - saccheggiano la La-

conia capitanati da Carisseno e Timeo, 34; IX. 34 -Scopa loro pretore, 27, 37, 53, 55 - Filippo entra in Etolia per l'Epiro, e prende molte città, 61 - frattanto gli Etoli, capitanati da Scopa, devastano la Macedonia e diroccano e spianano Dio, 62 - sotto il pretore Dorimaco devastano l'Epiro ed incendiano il tempio di Dodona, 67, 79-Filippo intraprende una seconda spedizione in Etolia, saccheggia Termo ove sono soliti fare le loro fiere, V, 6, 28 - Ageta pretore degli Etoli fa un'incursione nell'Acarnania e nell'Epiro, 91 - gli Etoli radunati in Naupatto fanno pace con Filippo e gli alleati, e terminano la guerra Sociale, 103, 105 - Licurgo re di Sparta si rifugia in Etolia, 29, 63, 91; IX, 28 - i soli Etoli osarono opporsi ad Antipatro - essi soli seppero resistere a Brenno gli Etoli, i Romani ed Attalo fanno lega contro Filippo e gli Achei, IX, 30: X, 41 - condizioni di guesta lega, IX, 39; XI, 6; XVIII, 21; X, 5, 7, 23 - gli Etoli, immiseriti dalla lunga guerra, fatta la pace con Filippo e gli Achei, incaricano Dorimaco e Scopa di compilare nuove leggi e v instituzioni, XIII, 1; XV, 23; XVII, 1, 3, 4; XVIII, 21 gli ambasciatori romani insinuano agli Etoli in Naupatto di riprendere la guerra contro Filippo, XVI, 27 - gli Etoli, vinto Filippo, spogliano i di lui accampamenti prima dell'arrivo dei Romani, XVIII, 10, 17, 19 - il rifiuto di T. Quinzio di cedere agli Etoli le città di Filippo e cacciarlo dal regno, dà principio alla guerra dei Romani contro gli Etoli ed Antioco, 22 - Alessameno pretore degli Etoli, 26, 28, 31; Ill, 3; XX, 1 - sono vinti dai Romani, Ill, 3 - M. Aulio prende Eraclea, XX, 9, 10; XXI, 1 - gli Ateniesi intercedono per gli Etoli presso i Scipioni, e viene 'loro accordata una sospensione d'armi di sei mesi, 2 - non venendo accettato l'offerto armistizio, il console M. Fulvio è mandato contro gli Etoli -- frattanto essi riacquistano Amfilochia, Aperanzia e Dolopia, state loro prese da Filippo, XXII, 8 - Fulvio, presa Ambracia, accorda loro la pace, 9, 13 - che è confermata dal senato romano per intercessione degli Ateniesi. 14, 15; XXVIII, 3, 4 - l'Etolia dopo la guerra persiana

è in preda alla guerra civile, XXX, 14 — riacquista la tranquillità per la morte di Licisco, XXXII, 21.

Etruria, sua posizione e confini, II, 16, 23; III, 49, 56 — I Romani vi depositano le loro vettovaglie nella guerra contro Annibale, 75, 78— i Romani vi provano una grave sconfitta; III, 108; V, 101— sono sconfitti di nuovo al lago Trasimeno, 84 — sua lunghezza, XXXIV, 11.

Etruschi, II, 16, 17—unitamente ai Galli Transalpini e Cisalpini fanno un'irruzione nei dominii romani, 19—sono vinti e soggiogati dai Romani nella battaglia presso il lago Vadimone, I, 6; II, 20, 24.

Etrusco, mare Tirreno, I, 10; It, 14, 16; XXXIV, 6.

Eubea, isola, II, 52 — gli abitanti dell'Eubea implorano il. soccorso di Filippo contro gli Etoli ed i loro alleati Attalo e i Romani, X, 41 — è occupata dai presidii di Filippo, XVII, 11.

Eubia vergine, maritata ad Antioco in Calcide, XX, 8.

Eubulide, di Calcide, XXI, 14; XXII, 26.

Eucampida, a torto tacciato di tradimento da Demostene,

XVII, 14.
Euclide, fratello di Cleomene, comanda una parte delle truppe nella giornata di Sellasia. II, 65, 67, 68.

Eudamida, re di Sparta, padre di Agesilao, avo di Ippomedonte, IV. 35.

Eudamida, padre di Archidamo, re di Sparta, genero di Ippomedonte, IV, 35.

Eudemo, prefetto della flotta dei Rodii con Pamfilida, XXI, 8. Eudemo, ambasciatore dei Milesii in Egitto, XXVIII, 16.

Eudosso, storico della Grecia, XXXIV, 1.

Eufane, cretese, capitano delle milizie ausiliarie mandate da Antioco agli Elei, XX, 3.

Eufrate, fiume, V, 51 — sua sorgente, natura e corso, IX,
43 — fra l'Eufrate e il Tigri havvi il campo detto Campo
Bello, VIII, 25.

Euleo, eunuco alla corte di Tolomeo, autore della guerra di Antioco Epifane coi fratelli Tolomei, XXVIII, 17.

Eumene, figlio di Attalo, re di Pergamo: guerre di Eumene contro Prusia, i Gallo Greci e Farnace, III, 6; XVIII, 30 - è soccorso dagli Achei nella guerra contro Antioco, XXI, 7, 8; XXIII, 7; XXVII, 15; XXVIII, 7; XXII, 3 - va a Roma cogli ambasciatori romani per chiedere al Senato la conferma della pace con Antioco, XXI, 14 - è accolto onorevolmente, XXII, 1 - sua orazione al Senato. 2. 5. 25 - gli son dati dai Romani tutti quei paesi al di qua del monte Tauro, che erano prima soggetti ad Antioco, meno la Licia e la Caria, 7, 27 - rifiuta di sposare la figlia di Antioco, statagli offerta, 3; XXIII, 4, 6, 11 - manda ambasciatore a Roma il fratello Ateneo, XXIV. 1. 3: XXIII. 18: 111. 3: XXIV. 10: XXV. 2. 6: XXVI, 6; XXV, 5; XXVII, 6, 7; XXVIII, 13; XXIX, 3; XXX, 1, 17; XXXI, 6, 10; XXXII, 3 - morte di Eumene e suo elogio, XXXII, 23 - amministra il regno pel pupillo Attalo, figlio di Eumene, XXX, 2; XXXIII. 16; XXXII. 23; XXII, 1, 5, 27; XXIII, 18; XL, 1.

Eumene, ambasciatore dei fratelli Tolomei agli Achei, XXIX, S. Eupolemo, prefetto dei cavalieri degli Etoli nell'esercito di T. Quinzio, XVIII, 2.

Eupolemo (è incerto se sia lo stesso che il precedente), trasportato a Roma; XXVIII, 4.

Eurea, mandato ambasciatore a Roma dagli Achei, XXXI, 6, 8.
Euriclide e Micione, retori, reggono la repubblica ateniese
coi loro consigli — sono vili adulatori dei re, V, 106.

Euriloco, comandante dei Cretesi nell'esercito di Antioco il Grande, V, 79.

Euriloco Magnesio organizza i soldati di Tolomeo Filopatore, V. 63, 65.

Euripide, etolo, è creato dagli Etoli prefetto del castello di Cineta, IV, 19 — è mandato dagli Etoli capitano agli Elei alleati, IV, 59, 69, 70, 72; V, 94, 95,

Euripide, poeta tragico, VIII, 5; XII, 26.

Euripo, stretto d'Eubea, V, 29, 101, 109.

Euromo, castello nella Caria, XVII, 2; XVIII, 27; XXX, 5.

Europa, una delle tre parti della terra, compresa fra il Tanai
e le colonne d'Ercole, Ilt, 37 — sua lungliezza, XXXIV, 7
— il regno dei Macedoni in Europa comprendeva una
piccolissima parte di questa, 1, 2 — i popoli dell'Europa

occidentale sono guerrieri, ivi — tragitto di Antioco in-Europa, III, 3.

Europo, città nella Parapotamia al Tigri, V, 48.

Eurota, flume nel Peleponneso, bagna Sparta, V, 21, 22, 23; VIII, 35; IX, 8; XVI, 16.

Euroto, flume della bassa Italia presso Taranto, VIII, 35. Eusino Ponto. vedi Ponto.

Eutidemo, d'origine magnesio, s'impadronisce del regno della Battriana, XI, 34 — è vinto da Antioco il Grande, 49 —

Antioco gli concede la pace e dà la sua figlia in isposa al figlio di lui, Demetrio, XI, 34. Eva, collina nelle vicinanze di Sellasia in Laconia, vi si com-

batte la battaglia fra Antigono e Cleomene, II, 65, 66; V, 24.

Evagora, d'Egina, è accusato da Critolao d'informare i Romani dei segreti degli Achei, XXXVIII, 5:

Evanorida, nobile eleo, preso in guerra da Lico, pro-pretore degli Achei, V. 94.

Evemero, messenio, scrittore di storie e di favole, XXXIV, 5; XXXIII, 12.

Evergete Fiscone, XXXIV, 14, vedi Tolomeo.

## ı

- Fabio (L.), mandato da Scipione ambasciatore in Cartagine; XV, 1:
- Fabio (Q. Massimo), figlio naturale di L. Emilio Paolo fratello maggiore di Scipione Africano il minore, s'adoperò col fratello presso il pretore perchè fosse permesso a Polibio di restare in Roma, XVIII, 18; XXXII, 8, 9, 10; XXIX, 6; XXXIII, 6 — è pretore in Sicilia, XXVIII, 3.
- Fabio (Q. Pittore), scrittore di storia, troppo parziale in favore dei Romani nella storia della prima guerra cartaginese, I, 14, 58 — sua sentenza della causa da cui nacque la guerra con Annibale, Ill, 8 — benchè sia vissuto all'epoca di Annibale e sia stato sendiore romano, non gli si deve prestare troppa fede, 9.
  - Fabio (Q.), sopranominato Massimo per la grandezza delle sue

imprese: è creato dittatore, III, 87 - assume il comando, 88 - va lento a bello studio, ed è per ciò lodato dagli uni, biasimato dagli altri, 89, 93, 94, 103 -. con astuzia rinchiude Annibale nelle strette dei monti; ma questi lo elude collo stratagemma di attaccare alle corna dei buoi delle fascine accese, 9, 293 - essendo di partenza per Roma per farvi sacrificii, dà avvertimenti a Minucio maestro dei cavalieri, ma questi non li osserva, 94 --Minucio, è elevato a dignità pari di Fabio - due dittatori si dividono fra loro le legioni; 103 - Fabio corre in soccorso a Minucio in pericolo per la sua temerità, 104 -Minucio gli si riconcilia, e congiunge di nuovo le sue legioni a quelle di Fabio, 105 - Fabio depone la dittatura, 106 - assedia Taranto, X, 1 - che gli si arrende, 18. Fabio (Q.), figlio della sorella della moglie di Tito Quinzio,

XVII, 10.

Fabio (Q.), pretore, prefetto della fletta, riceve in Patara ed arde le navi di Antioco, XXII, 26.

Faccia di Dio, promontorio della Fenicia fra Tripoli e Botri, V, 68.

Faco, castello in Macedonia, XXXI. 25.

Faillo, capitano delle truppe d'Acheo sotto Garsieri, V, 72.

Falafarna, città di Creta, XXIII, 15.

Falara, città di Tessaglia nel golfo Maliaco, XX, 10, 11 — in dodici giorni di viaggio per mare Nicandro giunge da Falara in Efeso, ivi.

Falaride, tiranno, VII, 7 — suo toro di bronzo portato da Agrigento in Cartagine, XII, 25.

Falerno, monte e territorio della Campania, III, 90, 92.

Falisci: i Romani fanno guerra civile coi Falisci, I, 65.

Fannio (C.), mandato dai Romani ad osservare le cose degli Illirii e Dalmati, XXXII, 18; XXXIII, 6.

Fanotesi nella Focide, V, 96; XXVII, 14.

Fara, città degli Achei, una delle prime dodici città confederate, II, 41; IV, 6, 7, 59, 60; V, 94.

Faca, città della Messenia, sua posizione, XVI, 16; XXV, 1; XVIII, 25. Farico, spogliò il tempio di Giunone in Argo, IX, 34.

Farnace, re del Ponto, è in guerra con Eumene ed Ariarate, 111, 3 — espugna Sinope, città libera, XXIV, 10 — avaro e superbo, XXV, 32, 46 — domanda pace ad Eumene ed Ariarate, XXVI, 6 — è il più iniquo dei re, XXVII, 15.

Faro, isola del mare Adriatico presse le spiaggie dell'Illiria : ne fu re Demetrio Fario, V, 108; II, 11.

Faro, città munitissima, coll'isola dello stesso nome, presa e distrutta dai Romani avendo Demetrio Fario abbandonato le loro parti, Ill, 18; VII, 9.

Farsalo, città della Ftiotide in Tessaglia, XVIII, 30 -- Filippo la tolse agli Etoli, XVII, 3; V. 99.

Faselide, città marîttima della Pamfilia, XXX, 9.

Fasi, fiume della Colchide, IV, 56; V, 55.

Febatidi, città dell'Illirico, V, 108.

Febida, lacedemone, prende Cadmea con inganno, IV, 27. Feiade isola dell'Elide, IV, 9.

Penea, pretore degli Etoli, interviene al colloquio di Tito Quinzio con Filippo, XVII, 1, 4; XVIII, 20; XX, 9, 10 mandato ambasciatore a Roma è preso dagli Epiroti che

lo rimettono in libertà per cinque talenti, XXII, 8, 9, 12.
Feneo, castello in Arcadia, occupato da Cleomene, II, 52;
IV. 68.

Fenice, città munitissima dell'Epiro, e ricchissima, II, 5, 8; XXXII, 22 — è presa dagli Illirii per tradimento dei Galli mercenarii, II, 5; XVI, 27; XXXII, 24.

Fenicia, regione dell'Asia, V, 80, 66; VIII, 19; XXVIII, 1 la città di Selencia marittima è compresa fra la Cilicia e la Fenicia, V, 59; HI, 2; V, 67.

Fera, città della Tessaglia, XVIII, 2 — la città di Larissa sovrasta al paese dei Ferei e dei Farsali, V, 99.

Ferentani, alleati dei Romani nella guerra gallo-cisalpina, 11, 24 — il loro territorio è devastato da Annibale, Ill, 88. Fersto, città di Creta, IV, 55.

Fidia, scolpi Giove Omerico, XXX, 15.

Fiesole, città d'Etruria, 11, 25 — i Romani vi sono sconfitti dai Galli, ivi e III, 82.

Figalea, Figalia, Fialia, città del Peloponneso in Arcadia,

IV, 3 — vi risiede Dorimaco a nome degli Etoli, in procinto di far guerra ai Messenii, IV, 3, 6, 79 — Filippo impone presidio alla città, IV, 80, V, 4.

Filanimone, capo della congiura che uccise la regina Arsinoe, è ucciso dalle donne col figlio e la moglie, XV, 33.

Filarco, storico, compone molte tragedie con argomenti fornitigli dagli avvenimenti di Mantinea, e da Aristomaco argivo, 11, 56, 59, 60, 63.

Filemeno consegna unitamente a Nicone la città di Taranto ad Annibale, VIII, 26.

Fflene (donna), scrittrice di cose oscene, XII, 13.

Filetero, fratello d'Eumene, XL, 1.

Filiade, messenio, padre di Neone e Trasiloco, XVII, 14.

Filida, successo ad Euripida nel comando degli Etoli e degli Elei contro Filippo, IV, 77, 79 — è costretto da Filippo a partire da Lepreo, 80.

Filino, scrittore della prima guerra punica, esagerato partitante dei Cartaginesi, I, 14 — suoi errori, 15; III, 26.

Filino, corintio, è acciso per le vergate dategli da Dieo, pretore degli Achei, XL, 5.

Filippo, figlio di Amiota re di Macedonia, benefica grandemente i Megalopolitani; Messenii, Tegeati ed Argivi; restituendo loro le città statele prese dagli Spartani, II, 48; XVII, 14; IX, 78, 33 — aveva fatti molti preparativi per la guerra contro i Persiani, III, 6 — tratta umanissimamente gli Ateniesi vinti a Cheronea, V, 10; XVII, 14; VIII, 11, 13 — fu causa e principio di servità ai Greci, IX, 29, 33.

Filippo, figlio di Demetrio, nipote di Antigono Gonata, padre di Perseo, è sotto tutela di Antigono Dosone, II, 45—che gli dà un'eccellente educazione, 87; V, 10— morto Antigono ascende il trono, II; 70; IV, 2, 5; 24; II, 87; IV, 15, 16, 22—ferma alleanza col popolo lacedemone senza immischiarsi nelle loro interne discordie, 23, 24, 26—Filippo, svernando in Macedonia, fa alleanza con Scerdilaida, 55—va in Etolia passando per la Tessaglia e I'Epiro, 57—assedia Ambravia, 61, 63, 64—dopo aver preso molte città degli Etoli. all'amantazio che i Dardani

si preparavano a invadere la Macedonia ritorna a casaquindi va a svernare a Larissa in Tessaglia, 64, 65, 66 accoglie benevolmente Demetrio Fario che aveva cercato rifugio presso di lui, ivi e 67 - vince gli Elei al monte Apelauro, 69 - prende loro molte città, 70, 76 - la sua indole era egregia e veramente reale, 77: VII, 12; IX. 23; V. 1, 2, 3 - va a Termo in Etolia, atterra e arde il tempio, lasciandosi troppo trascinare dall'ira della vendetta, 6, 16, 24, 26, 27 - fa uccidere Leonzio traditore, 27, 28, 30 - occupa Bilazore nella Peonia per guarentirsi dalle incursioni dei Bardani - espugna Tebe nella Ftiotide, 97 - all'annunzio della sconfitta dei Romani presso il lago Trasimeno, fa pace cogli Etoli e pon fine alla guerra Sociale, 101, 108, 109 - fa alleanza con Annibale e i Cartaginesi, III, 2; VII, 9- scopri per la prima volta contre i Messenii le sue prave inclinazioni - si rende odioso ai Cretesi, 12 - buono per natura, peggiorò coll'andar degli anni, X, 26; VII, 13; IX, 23; V, 12 fa morire Arato di veleno, VIII, 14.2 prende Lisso e Acrolisso, e molte città dell'Illirio che gli si arrendono volontariamente, 15; IX, 30, 28, 41 - dopo avere svernato in Argo ed avervi sfogato la sua libidine. X. 26 -va a devastere a Termo il tempio di Apolline nell'Etolia, XI. 4, 7; XIII. 4, 5 - porta la guerra nella Tracia, XIII. 10; III, 2 - congiunte le sue truppe con quelle di Prusia suo genero, espugna e prende Cio, città alleata degli Etoli, benchè avesse fatto pace con questi, XV, 21, 23; XVII, 3, 4; XV, 22 - soggioga i Tasii, 23, 24; XVII, 3 - devasta il regno di Pergamo e i luoghi sacri, e gli scappa dalle mani Attalo con suo gran dispiacere, XVI. 1, 2 - vinto in battaglia navale a Chio da Attalo e dai Rodii, attribuisce a sè la vittoria, ivi - invade la Caria, III, 2 i Romani gli dichiarano guerra qualora non s'astenga dal molestare la Grecia, XVI, 27 - persevera nelle sue intraprese da uomo forte e costante, 28 - assedia ed espugna Abido, 29, 34, 38 - Tito Flaminino costringe Filippo a ritirarsi frettolosamente dall'Epiro, XVII, 3; XVIII, 6; XXVII, 13; XVII, 1, 9, 4, 10, 13 - è vinto a

Cinocefala, XVIII, 4, 10 — fugge in Macedonia dopo aver arse in Larissa le carte regle, 17, 19, 21. — accetta le condizioni di Tito e dà in ostaggio il suo figlio Demetrio, 22, 25, 27; XX, 13; XXI, 9; XXII, 14; XXIII, 4, 13, 14; XXIV, 1, 3, 6, 8.

Filippo, mandato ambasciatore degli Achei in Macedonia per congratularsi coi Romani della vittoria riportata contro Perseo. XXX, 10:

Filippo, prefetto degli elefanti di Antioco il Grande alla battaglia di Rafia, V, 82.

Filippo, ambasciatore di Perseo a Rodi, XXVII, 4.

Filippopoli, lo stesso che Tebe Ftia nella Tessaglia, V, 100.

Filippopoli di Tracia; gli Odrisi ne scacciano il presidio di Filippo, XXIV, 6.

Filoclete, amico di Filippo, accompagna a Roma Demetrio figlio di Filippo, XXIII, 14; XXIV, 1—era già sisto mandato a Roma un'altra volta in occasione della guerra di Prusia con Eumene, 3; XVI, 24.

Filocrate, ambasciatore dei Rodii a Roma, XXX, 4, 5.

Filodemo, argivo, ambasciatore di Geronimo ad Annibale, VII, 2.

Filofrone, ambasciatore dei Rodii ai dieei ambasciatori romani dopo la guerra contro Antioco, XXIII, 3 — non vuole che i Rodii s'immischino negli affari di Perseo, XXVII, 1; XXVIII, 2, 14; XXX, 4.

Filomaco, statuario, scolpi Esculapio nel tempio di Pergamo, XXXII, 25.

Filomeliesi, cittadini della città della Frisia maggiore:chiamata Filomelio, XXII, 18.

Filomelo e Onomarco spogliano il tempio di Delfo, IX, 32.

Filone, adulatore di Agatocle, ministro di Tolomeo Eupatore e di Tolomeo Epifane, XIV, 1; XV, 30 — viene ucciso in un tumulto, 33.

Filone di Calcide, XXI. 14; XXII, 26.

Filone Cnossio, prefetto dei Neocreti nell'esercito di Tolomeo Filopatore, V, 65.

Filone, tessalo, latore delle condizioni della pace a Dieo, che sono riflutate, XL, 4.

принцу Сене

Filopemene, megalopolitano, promotore della Lega acaica, Il, 40 - benchè giovane si dimostrò nomo prudente e valoroso nella battaglia di Antigono con Cleomene a Sellasia, 67, 69 - Polibio pubblicò tre volumi a parte su Filopemene, X, 24 - creato pretore dei cavalieri degli Achei, ristabilisce la disciplina trascurata, e con perpetui esercizii rende i suoi cavalieri più temibili ai nemicia X, 25 - pretore degli Achei, XI, 8, 10 - vince in battaglia a Mantinea Macanida tiranno, di Sparta, 11 - e lo trapassa egli stesso mentre fugge, 18 - è di nuovo pretore, XVI, 36 - un'altra volta pretore, uccide a Compasio ottanta Spartani, abbatte le mura di Sparta, e riconduce in città i yecchi esuli, XXII, 23; XXIII, 1, 7 - di che vien accusato a Roma, 1, 2, 9, 10 - difende al cospetto di O. Cecilio il suo operato in Lacedemone, 10; XXIV, 5. - muore nelle stesso anno in cui Annibale e Scipione, 9 - è preso dai Messenii ed ucciso, 12 - Licorta vendica su Messenia l'uccisione di Filopemene, ivi e XXV, 9.

Filosseno, poeta ditirambico e musico, IV, 20,

Filostrato, prefetto delle cinqueremi dei Rodii nella battaglia di Chio, XVI, 5.

Filostrato, molosso, tenta di far cadere per tradimento il console A. Ostilio in mano di Perseo, XXVII, 14.

Filoteria, ciula della Celesiria presso il lago Tiberiade, nel quale sbocca il Giordano — si dà volontariamente ad Antioco, V., 70.

Filotide, madre di Cherope, epirota, per mezzo della quale usava derubare le donne, XXXI, 21.

Fiscone, vedi Tolomeo,

Fissia, nobile eleo, preso in guerra da Licone, pro-pretore degli Achei, V, 94.

Fissio, località dell'Elide, V, 95,

Fiteo, città forte nel mezzo dell'Etolia, V, 7; X, 7.

Flaminino Tito, vedi Quinzio Tito.

Flaminio, tribuno della plebe, fa una legge sulla divisione del territorio Piceno, II, 31 — console con L. Furio fa guerra agl'insubri, 32, 33 — console di nuovo con Gn. Servilio, III, 75, 77, 80 — enta temerariamente pelle strette presso il lago Trasimeno, 82 — e vi cade in battaglia, 84 — gli è surrogato M. Regolo, 106. Flaminio, ambasciatore dei Romani ai Liguri, è violato e fe-

rito da essi; XXXIII, 7.

Flegrei (campi), fra Capua e Nola, una volta dominio degli Etruschi, II, 17; III, 91.

Flio, castello nel Peleponneso fra la Sicionia e l'Argolide, è occupato da Cleomene, 11, 52 — Cleonimo, despota dei Fliesi, abdica la tirannide e congiunge il suo territorio con quello degli Achei 44 — Fitippo vi pone gli accampamenti presso Dioscario, IV, 67.

Focca, città eolica, passa dagli Achel alla parte di Attalo, V, 77; XXI, 4 — i Romani dopo la guerra contro Antioco restituiscono ai Focesi le loro leggi, XXII, 27.

Focide, Focesi, vengono compresi nell'alleenza di Antigono cogli 'Achef, IV, 9, 15, 25; V, 24, 28 — Filippo protegge la Foeide contro gli Etoli, X, 42; XVII, 10, 11; XVIII, 29, 30.

Focolari, punte sul lido europeo nel Bosforo di Tracia, IV, 43. Forunna, città della Tracia, IX, 45.

Fossida, acheo, capitano dei Greci mercenarli al servizio di Tolomeo Filopatore, V, 65, 85.

Fossida, melitese, organizza le truppe egiziane, V, 63.

Fosso, battaglia ivi conibattuta, IV, 33.

Frigia sull'Ellesponto, XXII, 5 — è diversa dalla Frigia maggiore, 27.

Frissa, città della Trifilia, IV, 77 — si dà a Filippo, 80. Filoti, vedi Achei Ftioti.

Fulvio Gu., console, è prefetto della flotta nella guerra contro Teuta, II, 11 — console di nuovo all'epoca che Aunibale si trovava presso Roma, IX, 6.

Fulvio M., console, è mandato contro gli Etoli, XXII, 8 assedia Ambracia, 9— concede pace agli Etoli, 12 prende Samene, città in Cefallenia, 23— Cajo Vaferio Levino è suo fratello uterino, XXII, 12; XXIII, 10.

Fulvio Q., console con T. Manlio, riceve i Boi che gli si arrendono, II, 31.

Fulvio Q., mandato da Tito Quinzio a Roma per la conferma della pace concessa a Filippo, XVII, 10. Fulvio Q., console, fa guerra nella Spagna, XXXV, 4.
Fulvio Servio, console con M. Emilió, prende la flotta cartaginese e perde la sua per naufragio, I, 36.

Furio C. Pacilo; console con L. Cecilio, è mandato in Sicilia,
— prende col collega Terme e Lipari, I, 39 — ritorna in
Italia colla metà delle truppe, 40.

Furio P., console con C. Flaminino, fa guerra agl'Insubri,... H. 32.

G

Gabinio A., ambasciatore agli Achei, XXVIII, 4, 5.

Gadara, città munitissima della Celesiria, presa da Antioco il Grande, V, 71 — vinto Scopa la riprende Antioco, XVI. 39.

Gaddi: Pitea si gloriò d'ayer percorso tutto il littorale da Gaddi sino al Tanai, XXIV, 5 — nel tempio di Ercole a Gaddi eravi una sorgente mirabile, 9.

Galatide, regione dell'Asia al di là del Giordano, confinante coll'Arabia — vi entra Antioco coll'esercito e soggioga la città di Abila. V. 71.

Galato, re dei Boi, ucciso da' suoi, II, 21.

Galeso, flume presse Taranto: vien poi detto Eurota, VIII, 35.
Galli, sacerdoti della Gran Madre, XXII. 20.

Galli, popolo, prendono Roma per forza, I, 6; II, 18 — strage dei Galli a Belfo, I, 6; II, 20, 35; IV, 46 — mercenarii dei Cartaginesi, commettono doppia perfdia. II, 7 — ebbero Autari per capitano, I. 77 — in principio furono cacciati di patria per perfdia commessa contro i vicini le cognati loro, II, 7, 5 — it Galli abitanti dell'Ilalia, cioè cisalpini, I, 13; II, 48 — Galli bracati, II, 28 — fanno guerra coi Romani, I, 13; II, 19, 23, 35 — loro bellezza, 16 — modo di vivere, 17 — Galli transalpini, 15, 19, 21 — fanno guerra coi cisalpini, 18 — i Galli caccioroio gli Etruschi dalla Gallia superiore — Galli transaplani: Lai, Lebeci, Insubri, anche Veneti, ma parlano un diverso linguaggio — cispadani: Anani, Boi, Lingoni, Senoni, 17 — varci fruzzioni dei Galli nei dolninii romani,

18, 19, 22, 28 - saccheggiano l'Etruria - sconfiggono i Romani a Fiesole, 25 - ritornando, sono assaliti di fronte e da tergo dai Romani, 27 - che li sconfiggono presso Telamone. 28 - si battono valorosissimamente, ma son vinti per l'inferiorità delle armi, 30, 32, 33: 111, 114; II. 35: III. 79: II. 19 - Annibale manda dalla Spagna ambasciatori ai Galli cisalpini, III, 66, 68 -- capitanati da Brenno vincono Tolomeo Cerauno, e disprezzando i Macedoni irrompono nella Grecia, IX, 35 - i soli Etoli seppero loro resistere. 30 — dei Galli che invasere la Grecia. parte sono trucidati a Delfo, parte passarono in Asia, I. 6: IV. 45, 46 — i Galli Egosagi vengono chiamati da Attalo dell'Europa per combattere Acheo, V. 78; III. 77 - in guerra sono seguiti dalle mogli e dai figli, 78 : II, 65 : - V, 3, 17, 53, 65; IX, 34; II, 35; XXVI, 9; XI, 2; XVII, 11; XXII, 16; 1H, 3; XXII, 24, 27; XXV, 4; XXVI, 6, 9 - i Gallo-greci invadono il regno d'Eumene, XXX, 1, 2, 3, 15; XXXI, 2; XXXII, 5.

Gallia, VII, 9 — Gallia cisalpina, II, 13, 14; III, 34, 39, 40, 47, 56, 86; II, 32; III, 77, 118; II, 21, 24; III, 87; 118 — configurazione della Gallia cisalpina, ubertà, numerosa popolazione, II, 14 — in essa hapvi gli Appennini e il fiuma Po, II, 16 — Anribale entra nella Gallia cisalpina, III, 56 — Gallia transaloina, II, 22.

Gallo-Grecia, XXV, 4; XXVI, 6 .-

Garsieride o Siniride, esule, esorta Acheo ad assumere il nome regio ed il diadema, V, 57—mandato da Acheo coll'esercito a liberare i Pednelissei dall'assedio, respinge i Selgei da Pednelisso e prende la città stessa di Selgea, 72-74.

Pednelisso e prende la città stessa di Selgea, 72-74.

Gatalo, re dei Sarmati, è compresó nella pace fatta fra Eumene e Farnace, XXVI, 6.

Gaza, città della Colestria marittima, V, 80 — Tolomeo Filopatore vi accumula le vettovaglie per la guerra contro Antioco, V, 68; XVI, 40.

Gazitorio, re della Galazia in Asia, XXV, 4.

Gefro, castello della Celesiria, V, 70.

Gelia, ambasciatore dei Focesi a Seleuco figlio di Antioco il Grande, XXI, 4.

Gelone, figlio di Gerone, re di Siracusa, liberale verso i Rodii. V, 88 - pio verso il padre, VII, 7.

Genzio, figlio di Pleurato, re illirico, XXXII, 18 - Perseo a mezzo-di ambasciatori lo invita a collegarsi con lui, XXIX, 2, 3 - è crudele, uccide il fratello Pleurato, 5 è condetto in trionfo da L. Anicio, XXX, 13.

Gera, isola, una delle Egadi, I, 60.

Gera vulcania, una delle Eolie: vi sono in essa tre crateri. XXXIV. 11.

Geracoma, castello della Lidia, regione di Pergamo, poco lungi da Tiatira, XVI.º1.

Gero, castello della Dassaretide, occupato con presidio da Filippo. V. 108.

Gerone, pretere dei Siracusani, I, 8 - nominato re - porta la guerra contro i Mamertini che parteggiavano per Messina, 9 - stringe alleanza coi Cartaginesi, 11 - vinto da Appio, console, stringe alleanza coi Romani, 16 manda aiuti ai Romani nella seconda guerra punica, III, 75 - suo figlio Gelone regna con lui, V, 88 - sue lodi, VII, 90.

Gerone, castello nella regione asiatica del Bosforo tracio, IV, 39, 43.

Geronimo, re dei Siracusani, nipote di Gerone, VII, 3, 4 nipote di Pirro, 1, 4 - Trasone congiura contro di lui - manda legati ad Annibale - spedisce il fratello ad Alessandria - illude i legati romani e respinge l'alleanza di Roma, VII. 3 - proponendola ai Cartaginesi per dividere la Sicilia, 4 - propone condizioni assurde a' nuovi legati di Roma, 5 - si apparecchia alla guerra contro i Romani - è ucciso nella città dei Leontini. 6.

Geronimo, areate, avea abbracciate le parti di Filippo figlio di Aminta, XVII. 14.

Gerosolima, suo tempio celebratissimo, XVI, 31.

Gerra, castello della Celesiria, è occupato dall'etolo Teodoto in nome di Tolomeo Filopatore, V. 46, 61,

Gerrei, cittadini di una città dell'Arabia Felice, detta Gerra, XIII, 9 - mandano doni ad Antioco il Grande, che loro conferma la libertà, ivi. Vol. IX. - Polibie

Gertunta, castello della Febatide nella Dassarctide, preso da Scerdilaida, ripreso e occupato con presidio da Filippo, V, 108.

Gefunio, castello della Daunia in Apulia, distante sedici stadii da Luceria, è preso da Annibale, III, 100, 101, 102 — Annibale vi pone gli accampamenti e vi passa l'inverno, 107; V, 108.

Gesati (Galli), II, 22, 28, 30, 34,

Gescone, vedi Giscone.

Gillico, ambasciatore dei Cartaginesi ai Romani nella terza guerra punica, XXXVI, 1.

Girîda, uno dei vecchi Lacedemoni uccisi dal partito etolico, ~ IV, 35.

Giscone, capitano dei Cartaginesi, prefetto di Lilibeo; finità la guerra siciliana, fa trasportare in Africa le truppe cartaginesi, I, 66 — fu amato dai mercenarii ribelli, 68, 69, 70, 79, 80 — Asdrubale suo figlio, IX, 11.

Giscone, sopranominato Stritano, ambasciatore dei Cartaginesi a Roma, XXXVI, 1.

Gitta, castello della Palestina, XVI, 41.

Gizio, porto e stazione navale dei Lacedemoni, V, 19 - Cleomene parte da Gizio per Alessandria, II, 69.

Glaucia, ambasciatore di Perseo a Genzio, XXVIII, 8.

Glaucide, abideno, consegna Abido a Filippo per salvare le mogli ed i figli dei cittadini, XVI, 33.

Glauco, acarnano, partigiano dei Romani, XXVIII, 5.

Glimpe, castello sul territorio argivo e laconico, V, 20 — è assalito invano da Licurgo re di Sparta, IV, 36.

Gonata, vedi Antigono Gonata.

Gonni, castello nella Tessaglia, XVIII, 10.

Gordieo, castello nella Frigia, XXII, 20.

Gorgilo, fiume della Laconia presso Sellasia, II, 66.

Gorgo, ambasciatore dei Messenii a Filippo, V, 5; VII, 10. Gorgo di Telfisia, IV, 60.

Gorgo de Teinsia, IV, 60.

Gortina, castello nell'Arcadia, IV, 60.

Gortiña, città nell'isola di Creta, XXIII, 15 — i Gortinii collegati coi Gnossii dominano tutta l'isola, IV, 53, 55; XXIII, 15; XXVIII, 13; V, 79.

Gorza, castello in Africa, I, 74.

Gracco, vedi Sempronio.

Greci, Grecia, I, 3; III, 59—le sciagure della Grecia ebbero principio e fine nello stesso tempo per tutta la Grecia, 5—Polibio net lib. IV e V narra gli avvenimenti della Grecia nella 140 olimpiade, III, 118; IV, 1; V, 104—nella 140 olimpiade cominciacono a mescolaris gli avvenimenti dell'Italia colla Grecia, IV, 28; V, 105—ji modo greco di perre gli accampamenti e di munirii di fosso, meno comodo di quello dei Romani, VI, 42; XVIII, 1—i Romani per le armi della cavalleria adottarono e migliorarono la forma dei Greci, VI, 25—i Greci non osservavino così religiosamente come i Romani il giuramento, VI, 56; XVIII, 17, 29; XI, 6; XXVI, 6;

Grecia (Magna), vedi Magna Grecia.

Gulussa, figlio di Massinissa, interviene con Scipione all'oppugnazione di Cartagine, e tratta con Asdrubale prefetto della città, XXXI, 1.

## : II.

Iberia, così chiamasi la regione che si estende dalle Colonne d'Ercole ai monti Pirenei, III, 37.

Ibero, fiume della Spagna, H. 13: III, 27 
— Annibale ammonite dai Remeni di non tragittarlo, 15 — il passaggio fatto da Annibale dell'Ibero fu principio della seconda guerra punica, 6 — Scipione vince Asdrabale in battaglià presso l'Ibero, 95, 96.

Icesia, ateniese, padre di Damide, XXII, 14.

Icesio, legeto dei Milesii in Egitto, XXVIII, 16.

Isade. abidene, mandate legato dai suoi a Filippo per trattare di pace, XVI, 30.

Hazia, città dell'isola di Creta, XIII, 10.

Bergeti, popolo della Spagna citeriore, soggiogato da Annibale, 111, 35.

Biensi, rimangeno fedeli ad Attalo, V, 78 — sone assediati dai Galli Egosagi — liberati dagli Alessandrini troadi, V, 111 — intercedono pei Licii presso i Romani, XXIII. 3. Ilipa, città della Spagna, presso la quale Scipione sconfigge Asdrubale figlio di Giscone, XI, 20.

Illirico e Illiria: primo tragitto dei Romani pell'Illiria: 1, 13; II, 2, 12 - Pleurato, Agone, Teuta, Pinne e Pineo, Scerdilaida, Pleurato (altro), Genzio, re dell'Illiria, 5 - gli Illirii infestano il mare considerando nemici tutti i popoli, 4, 12 - invadono di continuo i confini degli Elei e dei Messenii, 5 - prendono a tradimento Fenice città dell'Epiro, ne saccheggiano la campagna e stabiliscono pace ed alleanza cogli Epiroti e cogli Acarnani, 5 - gl'Illirii spogliano i mercanti italiani e li fanno schiavi - i Romani spediscono legati ad essi C. e L. Coruncanio, 8 gl'Illirii assediano Corcira, 9 - sono guerreggiati e vinti dai Romani, 11 - in numero di seimila si recano in soccorso di Antigono contro Cleomene, guidati da Demetrio Fario, III, 18 - presa Lisso e Acrolisso, parecchie città dell'Illirico si danno a Filippo, VIII, 16 - gl'Hlirii si fanno ausiliarii degli Achei sotto Filopemene, XI, 11, 14 e 15.

Ilurgia, castello della Spagna, XI, 24.

Imera, flume di Sicilia, divide quasi per metà l'isola, VII, 4, 5, Imiloco, prefetto di Lilibeo, difende strenuamente la cistà contro i Romani, I, 42.

Inalpini, popoli, II, 18 - Inalpini Gesati, II, 28.

India, vi si reca Antioco il Grande, ove si fa suo amico il re Sofagaseno, XI, 34.

-Indiani, guidatori degli elefanti presso i Cartaginesi, I. 40: III, 46; XI, 1.

Inide, eforo dei Messenii, IV, 31.

Insubri, potente popolo dei Galli cisalpini oltre il Po. H. 17gl'Insubri e Boi eccitano i Galli Gesati contro i Romani. 22 - sono vinti in battaglia da L. Emilio e C. Attilio, 28 guerreggiati da L. Furio e C. Flaminio, 32 - assediano Clastidio, ma sono sconfitti dai Romani, 34 - Milano, città principale degl'Insubri, 34 - gl'Insubri si danno ai Romani, 35 - si ribellano dai Romani co' Boi, III, 40.

Intercazia, città dei Vaccei celtiberi, XXXIV, 9,

Ipana, castello della Triflia, IV, 77.

Iperbato, pretore degli Achei, XXVI, 1.

Ippacrita, città d'Africa, assediata dai ribelli mercenarii de' Cartaginesi, I, 70, 73, 77.

Ippana, castello della Sicilia, preso dai Romani, I, 24.

Ipparco, legato fliense, spedito ai dieci legati dei Romani,

XXIII, 3.

Ippata, castello della Tessaglia, in potere degli Etoli, XX, 9; XXI, 2.

Ippia, pretore dei Beoti, XXIII, 2 — spedito legato a Roma da Perseo, indarno si adopra a mitigare lo sdegno del senato contro il re, XXVII, 7 - spedito dal medesimo qual legato ai Genzii, XXVIII, 9.

Ippita, amico di Cleomene d'Alessandria, V, 37.

Ippo, città dell'Africa, le stesso ehe Ippacrita, I, 82.

Ippocrate, cartaginese, fratello di Epicide, siracusano di origine, spedito da Annibale a Geronimo re di Siracusa, VII,-2 — si insinua nell'animo di questi e lo persuade alla guerra contro i Romani, 4.

Ippocrate di Coo, inutilmente si sforza a rendere i suoi concittadini partigiani di Perseo, XXX, 7.

Ippoloco, etolo, come sospetto è tradotío a Roma, XXVII, 13. Ippoloco, tessalo, prefetto di cavalleria, passa da Tolomeo ad Antioco, V, 70 — gli è imposto da Antioco di presiedere a Samaria, 71, 79.

Ippomedonte, figlio di Agesilao, nipote di Eudamida re degli Spartani, IV, 35.

Ippostene, legato di Geronimo re di Siracusa a Cartagine, VII, 4.

Ipsa, flume della Sicilia che scorre presso Agrigento, IX, 27.
Ircania: Antioco il Grande vi conduce il suo esercito dalla Partia, X, 29.

Ircano (mare): non molto lungi da esso vi sono i monti Tapiri, V, 44 — in esso influisce il fiume Osso, X, 48.

Irobasto, ribelle egizio, vinto da Tolomeo Epifane, XXIII, 16, Isara, fiume della Gallia, III, 49.

Iscana, castello dell'Illirico, VIII, 38.

Iseo, tiranno di Cerinea, abdica il trono, 11, 41.

Isio, cognome di Alessandro etolo, XVII, 3.

Isionda, castello della Pisidia, XXII. 18.

Ismenio di Neone, pretore dei Beoti, spedito legato a Quinto Marcio, XXVII, I — posto in carcere, si suicida, 2.

Isocrate, critico e grammatico, XXXII, 4.

Isola, regione della Gallia tra il Rodano e l'Isara, Ill., 49.

Issa, città dell'Illiria: i suoi cittadini avendo abbandonato le parti della regina Teuta, questa spedisca, contro di essa un esercito per assediarla, II, 8 — e si danno si Romani, 11 — gli Issoti si querelano presso i Romani delle incursioni dei Dalmati, XXXII, 18.

Ister, fiume, contermina il regno macedonico, I, 2.

Istmici giuochi, di cui sono fatti partecipi i Romeni, Il, 12 —
ove T. Quinzio fa recitare un panegirico per la libertà
dai Romani restituita ai Greci, XVIII, 29.

Istmo cartaginese, 1, 73.

Istmo corintio, presso cui sono i monti Onei, Il, 52 — vi si combatte una flera battaglia fra i Romani e gli Achei, III, 32 — Mummio vi ristaura il tempio, XL, 11.

Istmo tarentino, pel quale Annibale fa passare le sue navi, VIII, 26.

Istriani, contro î quali è spedito C. Claudio console, XXVI, 7. Italia, spesso sono devastate le sue spieggie dalle flotte cartaginesi, 1, 20, 56 — i suoi abitatori ignoravano l'uso in guerra delle navi, ivi — sua figura triangolare, II, 14 — peese ubertissimo, III, 44 — i suoi popoli atterriti della notizia della renuta dei Galli, II, 23 — tutti i suoi popoli egregi per. fortezza e virtù guerriera tanto per natura quanto per educazione, VI, 52; XVIII, 11 — Italia inferiore, chiamata Magna Grecia, II, 39.

Itome, castello dei Messenii nel Peloponnese, VII, 11.

Japigio, promontorio, X, 1; XXXIV, 11.

Jasso, città della Caria; in parte colonia degli Argivi, in parte dei Messenii — assotiata e presa da Filippo, XVI, 12 ad istanza dei Rodii è liberata dai Romani, XVII, 2, 3; XVIII, 27. Jolan: a lui dinanzi è stretta l'alleanza dei Cartaginesi con Filippo, VII, 9,

Jonia, XVIII, 32; XXI, 10; XXXIII, 10.

Jonio, mare vicino al golfo Adriatico, è separato dal mare siculo per mezzo del promontario Cocipto, II, 14.

## L

Laba, città della Cattenia in Arabia, XIII, 9.

Labeatide, regione nell'Illiria, in cui trovasi la città di Meteone o Medeone, XXIX, 2,

Labo, altissimo mente, valicando il quale Antioco portossi dalla Partia nell'Ircania, X, 29.

Lacedemone, Sparta, Lacedemoni, Laconia, ecc. Per lo cose lacedemoniche vedi Gleomene, Licurgo, Macanida, Nabide, ecc: - Posizione di Sparta, V, 22 - città più grande del doppio di Megalopoli, 1X, 21 - i Lacedemoni giustamente detti popolo più grande degli Achei, II, 28 -Principato dei Lacedemoni di breve durata, I, 2 - i Lacedemoni per opera di Antalcida conchiudono pace col re di Persia, 6 - pace turpissima, in quanto che per essa abbandonarono ai Persiani le città di Grecia . VI. 41 presa Cadmea per ingapno, ne puniscono l'autore, ma non però restituiscono Cadmea ai Tebani, IV, 27 - dopo la battaglia di Leuttra commettono agli Achei l'arbitrato per le loro contese coi Tebani, II, 39 - Tisamene, figlio di Oreste, dopo il ritorno degli Eraclidi è cacciato di Sparta: 41 - colonia di Spartani a Litto di Creta, IV, 54 - a Taranto, VIII, 35 - Licurgo vuole la repubblica del Lacedemoni di forme miste, VI, 3 - alcuni autori la vogliono repubblica simile a quella di Creta, 45 - gli Spartani conservano ottima la loro repubblica dai tempi di Licurgo sino alla battaglia di Lauttra, IV, 81 - 1 re dei Lacedemoni per antica legge hanno la terza parte delle spoglie fatte in guerra, 11, 62 - opposti pareri di Cleombroto e di Agesilao re degli Spartani, IX, 23 - Filippo figlio di Aminta devasta il loro territorio, e delle loro città parte ne assegna ai Tegeati, parte agli Argivi, parte

ai Megalopolitani, parte ai Messenii, 28 - questi popoli finitimi cogli Spartani sono sempre esposti alle loro escursioni, V, 92 - Antigono Dosone entra nella Laconia con un esercito, II, 54, 62 - vince Cleomene a Sellasia, s'impossessa di Sparta, vi ristabilisce l'antica repubblica dei Lacedemoni, 70 - abbandona la città a Brachilla beoto, XX, 5 - il pretore degli Achei comanda le truppe dei Lacedemoni nella guerra dei Socii contro gli Etoli, IV. 15 - ma quelli di nascosto stringono alleanza cogli Etoli, 16, 19 - Adimanto, eforo, con altri partitanti dei Macedoni è ucciso, 22 - Filippo stringe alleanza coi Lacedemoni, nulla curando le interne loro discordie, 24 - i Lacedemoni sono nuovamente invitati dagli Achei a somministrare truppe per la guerra sociale, 26 - ma inutilmente, 34 - nuovi tumulti a Sparta: sono trucidati gli efori che parteggiavano per Filippo, 35 - Filippo, reduce dall'Etolia, s'avvia a Sparta e saccheggia la L'aconia sino a Tenaro, V, 19 - gli Etoli si adoprano a trarre i Lacedemoni in società coi Romani e con Attalo: invitano gli Acarnani ad allearsi seco loro contro Filippo, IX, 28, 39 gli Achei, vinto Macanida, depredano impunemente la Laconia, XI, 18 - i Lacedemoni mandano legati a Roma, XX, 12 - il senato di Roma restituisce loro gli ostaggi, tranne il figlio di Nabide, 13-Filopemene accide ottanta Spartani, atterra le mura della città e vi introduce gli antichi esuli, XXII, 23; XXIII, 1, 7; 18 - i quali poco dopo, spediti legati a Roma, ingratamente accusano Filopemene e gli Achei, 11, 12; XXIV; 4 - altri legati dei Lacedemoni uccisi dai pirati, 11 - Sparta accolta in alleanza dagli Achei, XXV, 1 - Gli Achei deliberano de' varii generi degli esuli spartani, ivi; XXVI, 1 -- i Lacedemoni litigano per alcuni campi coi Megalopolitani, e fanno arbitri i Romani, XXXI, 9 - hanno contese e guerre cogli Achei, che indarno tenta di comporre S. Giulio Cesare legato dei Romani, XXXVIII, 2; XL, 2.

Lacinio, promontorio dell'Italia net Bruzii, con un celebre tempio di Giunone, XXXIV, 11 — Annibale stanzia nelle sue vicinanze per circa due anni, XV, 1.

Ladico, acarnano, fetto prefetto di Triffia da Filippo, IV, 80.

Ladocea, luogo nel territorio megalopolitano, ove gli Achei
sono sconfitti da Cleomene, Il, 51.

Lagio incarcerato da Dieo, ma tosto rimesse in libertà, XL, 5.

Lago, padre di Tolomeo, II, 41; V, 67.

Lagora cretense, per ordine di Nicolao capitano di Tolomeo interdice la venuta di Antioco occupando le gole presso Berito: per suo consiglio si prende la città di Sardi, VII, 15 — pel primo ne sale le mura, ed occupa la città, 17, 18.

Lai, popolo della Gallia abitante le sorgenti del Po. 11, 17.

Lamia, fortezza della Tessaglia, XX, 11 — battaglia presso Lamia, IX, 29.

Lamio ambraciota, mandato dagli Etoli legato a Roma, XVII, 10:

Lampe, città di Creta, accoglie i Littii, IV, 53, 54, 55.

Lamperia, città dei Bruzii, XIII, 10.

Lampsaco occupata da Antioco, XXI, 10, 11 — i legati lampsaceni radunati in Lisimachia parlano liberamente al cospetto di Antioco, XVIII, 35.

Laodice, figlia di Mitridate re del Ponto, moglie di Antioco, V, 43.

Laodice, figlia di Perseo, condotta dai Rodii con gran pompa al re, XXVI, 7.

Laodice, figlia di Antioco Epifane, è condotta da Eraclide a Roma con Alessandro, XXXIII, 14, 16.

Laodicea, una delle quattro principali città della Siria, V, 45 — Laodicea presso al Libano, III, 12 — a Laodicea di Siria Leptine pecide il console Ottavio, XXXII, 7.

Laodicea di Frigia, ove Acheo assunse il diadema e il titolo di re, V, 57.

Lapete, città di Cipro, XL, 12.

Larimna, castello della Beozia, XX, 5.

Lario, lago fra le Alpi, XXXIV, 10.

Larissa, città della Tessaglia in potere di Filippo, IV, 66, 67; V, 97, 99; IX, 18; XVIII, 2—Tito Quinzio la occupa dopa avere vinto Filippo, XVIII, 10, 17— Larissei, V, 99.

Larissa Cremaste, gli Etoli la domandano a Filippo, XVIII, 21.

Lasi o Lase, legato dei Tespiensi a Roma, XXVII, 1,

Lasione, città degli Achei, presa da Filippo, IV, 72 - nelle sue vicinanze è Pirgo, castello degli Elei, preso da Filippo, V. 102.

Latini soggiogati dai Romani, 1, 6.

Lattabo etolo viola le convenzioni dei Beoti, 1X, 34,

Laurentino, popolo del Lario compreso negli antichi trattati dei Romani coi Cartaginesi, III, 22, 24.

Lazio, le fortezze marittime del Lazio comprese negli antichi trattati dei Romani coi Cartaginesi, III, 22, 23, 24.

Lebadensi: i legati dei Lebadensi, cioè di Lebadia, città beota, a Q. Marcio danno in potere di Roma la propria città, XXVII, 1.

Lebecii e Libicii, popolo della Gallia presso le sorgenti del Po, II, 17.

Lecheo, porto occidentale di Corinto, V. 24 — vi si raccolgono le navi di Filippo e degli Achei, 2.

Legazioni di diversi popeli e re menzionate da Polibio; agli Achei in Egitto, XXV, 7; XXVIII, 10; XXIX, 9 - ad Antioco Epifane, ivi - ad Attalo, XXVIII, 10 - al re Filippo, IV, 15, 64 - a Rodi, XVI, 35 - a Roma, XVII, 10; XIV, 10; XXV, 2; XXVI, 1; XXXI, 6, XXXIII, 2; XXXIII, 13 - a O. Marcio console romano, XVIII. 10 - nella Siria. XXIX. 9 - Etoli ai Rodii ed agli Ateniesi, XXII. 8 - a Roma, XVII, 10: XXI, 1: XXII, 8, 9 - Amjandro re a Roma, XVII, 10 -- Antioco il Grande a Scipione XXI. 10, 13 - a Roma, XXII, 8 - di Antiogo Epifane a Roma, XXVII, 17; XXVIII, 1, 18 - degli Aravaci a Roma, XXV. 3 - Ariarate a C. Manlio proconsole, XXII, 24 del figlio di Ariarate a Roma, XXXI, 14; XXII, 3 - delle città di Asia contro Eumene, XXXI, 6 - degli Ateniesi ad Attalo, XVI, 25 - in Egitto, XXVIII, 16 - a Roma per gli Etoli, XXII, 14 -- per gli Aliarti e per sè, XXX, 18 -a Scipione per gli Etoli, XXI, 2 - dei Beoti a. T. Ouinzio. XVIII. 26 - a Roma, XXIII. 2 - dei Romani a diversi popoli, VI, 13-il legato romano ucciso con inganno dalla regina Teuta, II, 8 - legati romani uccisi dai Galli, II. 19 - violati dagli Ossibii, XXXIII, 7 - e dai Cartaginesi.

- XV, 2 C. Ottavio legato romano necise nella Siria, XXXI, 19 Emilio legato romano ingannato da Filippo, XVI, 24 legazione di E. Popilio nell'Egitto ad Antioco Epifane, XXIX, 11.
- Legione romana, VI, 19; I, 16; III, 107 nella guerra Punica, 72, 107.
- Lelio C., sin da fanciullo intimo amico di Scipione africano seniore, X, 3 il solo consapevola dei pensieri di Scipione, 9 prefetto della flotta, 12 Scipione gli commette di condurre a Roma i più nobili prigionieri, 18 da Roma ritorna a Scipione, 37 in Africa incendia con Massinissa le, città di Siface, XIV, 4 persegue Siface vinto in battaglia, 8 colla cavalleria fa prodigii di valore nella battaglia fra Scipione ed Annibale, XV, 9, 12, 14.
- Lemno, isola concessa con Delo dai Romani agli Ateniesi, XXX, 18—è nominata anche Etalia, XXXIV, 11.
- Lentulo C. Cornelio, legato dei Romani a Tolomeo juniore, XXXII, 1.
- Lentulo L., legato ad esaminare gli affari di Grecia e dell'Asia, XXXI, 23.
- Lentulo P. Cornelio, une dei dieci legati spediti dal senato a T. Quinzio dopo la guerra Filippica, naviga all'Asia, libera la città di Bargilia, XVIII, 51 — ritorna a Selimbria in Tracia, e quindi recasi a Lisimaca ad un colloquio con Anticco, XVIII, 33.
- Lentulo P. Cornelio, fratello di Servio, XXVII, 2.—legato romano ad Attalo e Prusia, XXXII, 26; XXXIII, 1.
- Lentulo Servio Cornelio, spetito da Q. Margio legato dei Romani a Calcide, XXVII, 2.
- Leocrito, spedito da Farnace a devastare la Galazia, XXV. 4. Leone, prefetto della cavalleria macedone nella battaglia a Cinocefala, XVIII, 5.
- Leone, duce delle truppe spedite da Eumene in aiuto dei Cedoniati cretensi contro i Gortinii, XXVIII, 13.
- Leonida s'avvia a morte volontaria, IX, 38.
- Leoùida, succero di Cleombroto, cade col regno di Sparta, IV. 35.

- Leontini, cittadini di Leonte, città in Sicilia; sua situazione e descrizione di essa, VII, 6.
- Leonzio, città dell'Acaja fra le dodici primamente confederate, II, 41 — vi si porta Euripida, etolo, capitano degli Elei, colla preda raccolta nel territorio di Fara, V, 94; XXVI, 1.
- Leonzio è lasciato comandante dell'armatura leggera per testamento di Antigono tutore di Filippo, IV, 87; V, 27 — Filippo s'avvede delle inique arti di Leonzio e Apelle, I — per la perfidia di Leonzio non è preso Palo, castello della Cefallenia, benchè ne avesse già rotte le mura, 4, 7 — eccita una sedizione militare contro di Filippo e chiama Apelle, 25.
  - Leonzio, prefetto del presidio egiziano in Seleucia, costretto dal tradimento dei minori ufficiali, cede la città ad Antioco, V. 60.
  - Lepreo, castello della Triflia nel Peloponneso, IV, 77.
- Lepti, castello della Libia, ove pugna Matone duce dei ribelli contro Amilcare, I, 87.
- Leptine siracusano, suocero di Geronimo, I, 9.
- Lestrigoni, abitano il campo leontino nella Sicilia, VIII, 11.
- Leuca, castello del Peloponneso nel dominio degli Argivi, tolto a questi dagli Spartani, IV, 36.
- Leuca, luogo della Laconia fra Acria e il campo dei Boari, V, 19.
- Leucade, penisola: stando quivi, Filippo osserva la flotta romana, V, 109 — gli Etoli, dopo la guerra filippica, la reclameno per se dai Romani, XVIII, 30.
- Leutra, castello della Laconia: battaglia ivi combattuta, I, 6
   dopo questa battaglia i Beoti vengono in somma gloria e potenza, XX. 4.
- Liba o Libba, città della Mesopotamia presso il Tigri, V, 51. Libano (monte), campo dei Marsi posto fra il Libano e le radici dell'Anti-Libano, V, 45 — l'Oronie nasce fra i confini del Libano e dell'Anti-Libano, 59.
- Liburno, monte, III, 100.
- Licaonia; gli Achei vi sommovono una sedizione nell'esercito avviato contro la Siria, V, 57 — i Rodii, dopo la guerra

antiochena, consentono che i Romani la diano ad Eumene, XXII, 5 — vien data, 27.

Licastio, regione dell'isola di Creta, tolta ai Cnossii dai Gortinii, è data ai Raucii, XXIII, 15.

Licia è data dai Rómani ai Rodii colla Caria fino al Meandro dopo la guerra d'Antioco, XXII, 7; XXIII, 3 — i Licii si rifitutano di farsi sudditi dei Rodii, isi — i Rodii vengono seco loro a guerra, condotti da Eumene, ma con poco buona fortuna, XXV, XXVIII, 66 — i Licii sono sottomessi dai Rodii; frattanto tornano da Roma i legati dei Licii, riferendo che questi siano non sudditi, ma amici ed alleati dei Rodii, XXVI, 7 — poco da poi i Licii ed i Carii sono dichiareti liberi, XXX, 5; XXXII, 7

Licinio L. Lucullo, console con A. Postumio, XXXV, 3.

Licinio P. Crasso, consele, vinto in battaglia da Perseo, XXVII, 8 — capo dei legati ai Gallo-Greci, XXX, 3.

Licisco, legato degli Acarnani ai Lacedemoni per Filippo contro gli Etoli ed i Romani: sua orazione, IX, 32, 39,

Licni, città dell'Illiria, detta anche Licnidio, XVIII, 30. Licnidio, città dell'Illiria per la quale passa la strada Egnazia, XXXIV, 12.

Licnidio, lago nell'Illiria, presso al quale sono le città di Euchelana, Cerace, Satione, Beo, V, 108.

Lico, generale dei Rodii, sottomette i Caunii, XXX, 5.

Licoa, castello dell'Arcadia, XVI, 17.

Licofrone, legato dei Rodii a Roma contro i Licii, XXXVI, 8.
Licopo, legato degli Etoli a Roma, intercetto dagli Epiroti,
XXII. 8. 9.

Licepoli, città dell'Egitto, nella quale Tolomeo Epifane assedia i Magneti ribelli, XXIII, 16.

Licorta, padre di Polibio, XXIII, 1 — confermò e fece a lungo perdurare la Lega achea, II, 40 — poco dissimile in virtù da Filopemene, XXIV, 9 — per opera sua gli Spartani sono accolti in alleanza dagli Achei, XXV, 1 — nominatò legato dagli Achei a Tolomeo Epifane, XXIII, 1, 7 — e di nuovo, XXV, 7 — è preso in sospetto dai Romani, XXVIII, 3 — opina siano a mandarsi soccorsi a Tolomeo, XXIX, 8, 9.

- Licurgo, re dei Lacedemoni e legislatore, instituisce un'ottima repubblica, IV, 81 — nella quale vi permischia diverse forme di governo, VI, 9, 46 — sue varie istituzioni, 48, 58 — ragione per cui riferisce le leggi all'oracolo della Pizia, X, 2.
- Licurgo, tiranno dei Lacedemoni: dopo la morte di Cleomene, vavvegnachè non losse di regia stirpe, coll'avere corrotti gli Efori è fatto re e dichierato della prosapia di Ercele, IV, 2, 9, 14 — siretta allesaza cegli Etoli, invade l'Argolide e prende parecchie castella agli Argivi, 26 invade la Messenia, V, 5 — si rifugia uell'Etolia perchè accusato presso gli Efori, 29 — richiemato in patria, 91. Lidia, dono la guerra di Antioco è dai Romani della de En-

mene, XXII, 27.
Lidiada, tiranno di Megalopoli, depone spontaneamente la

corona, II, 44 — muore nella guerra cleomenica, 51.

Lidiada, legato dei Megalepolitani a Rome, XXVI, L.

Liguri, XXXIV, 10 — abitano ambe i lati dei monti Appennini nell'Italia superiore, II, 16 — mercenarii dei Cartaginesi, I, 17, 67; III, 33 — molestano i Marsigliesi, XXXIII, 4 — i popoli Liguri, gli Ossibii, i Deciati violano i legati dei Romani, 8 — Opimio console fi combatte e soggioga, 7 — Liguria, II, 31; III, 41; VII, 9 — golfo della Liguria, XXIX, 6.

Lilibeo, promontorio della Sicilia, divide il mare Africo dal Sardo, I, 42.

Liftbee, città e porte della Sicilia in potere dei Cartaginesi, I, 25, 42 — assediato ed assalito con pertinacia e con Infifehe somme, ma indarno, dai Romani, 44; 46 — Imilicone, prefetto di Lilibee, 42, 53 — la flotta romana stanziata a Lifibeo parte presa, parte abbruciata, 45 — L. Junió navigando al Lifibeo, perde per manfragio la flotta, 54 — Tito Sempronio fa in Lilibeo grandi apparecchi per trasportara nell'Africa la seconda guerra punica, 48, 41, 61 — C. Servilio stanzia a Lifibeo la flotta romana, 96; V. 109 — lilibetani campi, I, 39.

Limnea, città dell'Acarnania con porto nel golfo Ambracio, V, 5, 6, 14. Limneo, dinasta dell'Asia, spedisce doni ai Rodii, V, 90.

Limneo, legato di Filippo a T. Quinzio per trattare di pace, XVIII, 17.

Limneo, figlio di Polemocrate, spedito da Perseo a Genzio, XXIX, 3.

Lincesti, popoli della Macedonia, XXXIV, 12.

Lingone, popolo gallico cispadano ad oriente del Boi sopra i Senoni, II, 17.

Lipara, città nell'isola dello stesso nome, oppugnata dai Romani, I. 24 — presa, 39.

Liparle, isole, I, 25 — battaglia navale ivi combattutesi, ivi. Lisania, dinasta asiatico, manda doni ai Rodii afflitti dal terremuoto, V, 90.

Lisia, legato di Antioco a T. Quinzio ed al dieci legati dei Romani, XVIII, 30.

Lisimachia nell'Etolia, V, 7.

Lisimachia della Tracia nell'Istmo chersoneso tracico, occupata da presidio di Macedoni, XV, 23; XVII, 3; XVIII, 24 — indi abbandonata da Filippo e tosto devastata dai Traci, XVII, 4; XVIII, 34 — ristaurata da Antioco, XXI, 12,

Lisimaco, re della Tracia, morto circa l'olimpiade exxiv, II, 41, 7.

Lisimaco gallo, comanda mille Cardaci nell'esercito di Antioco, V, 79.

Lisimaco, figlio di Tolomeo Filadelfo, nipote di Lisimaco tracio, XV, 25.

cio, XV, 25.
Lisinoe, castello della Pisidia, si dà a C. Manlio, XXII, 19.

Lisso, III, 16 — città dell'Illiria, VIII, 15 — oltre Lisso gli Illirii vietano di navigare, II, 12 — Lisso presa con Acrolisso da Filippo, VIII, 15.

Lisso, flume della Sicilia, VII. 6.

Litto, città di Creta, XXIII, 15.

Litto, colonia dei Lacedemoni, consanguinea degli Ateniesi, IV, 54.

Livio C., prefetto di Taranto, per sua incuria la città cade in potere di Annibale, VIII, 27 — fugge nella rocca, 32.

Livio C. Salinatore, vince la flotta di Antioco, XXI, 1 — è spedito legato a Prusia, 9.

- Livio M. Selinatore, console con Claudio Nerone, vince in battaglia Asdrubele fratello di Annibale, XI, 1.
- Locri città della Magna Grecia, X, 1; XII, 10 i-Locresi cacciano i Siculi abitatori dell'Italia inferiore, XII, 5 doloso patto stretto con essi, 6— Annibale Barca devasta i campi de' Locresi: loro origine, 5— Zaleuco, autore delle leggi dei Locresi, 16 Locresi abitatori della Grecia, 10 bugiardi, 11.
- Longano, fiume della Sicilia che scorre pel campo Mileo, I, 9. Lotofagi, loro isola, I, 39; XXXIV, 3.
- Lucani, abitatori della parte inferiore dell'Italia, X, 1-alleati dei Romani, II, 24.
- Luceria, colonia dei Romani nella Daunia, III, 88 Annibale ne saccheggia la campagna, ivi.
- Lucrezio C., pretore, stando colla flotta a Cefallenia, chiede navi ai Rodii, che gliele spediscono a Calcide, ove egli pure erasi condotto, XXVII. 6. 13.
- Lucrezio Sp., legato romano con C. Ottavio per ispezionare le cose della Siria e di altri re, XXXI, 12.
- Lusio, ruscello della Megalopolitide d'Arcadia, influisce nell'Alfeo non lungi dal castello Licoa, XVI, 17.
- Lusitania, in essa vi dimora Asdrubale figlio di Giscone, presso il Tago, X, 7 — sua ubertà, XXXIV, 3 — M. Marcello intraprende una spedizione contro i Lusitani e prende la città di Nercobrica, XXXV, 2.
- Lutazio C., console, si reca colla flotta in Sicilia ed espugna la città di Trapani, I, 59 — stipula la pace con Amilcare, generale dei Cartaginesi, 62; III, 21, 29, 30.
- Lutazio C., figlio del precedente, ritenuto prigioniero dai Galli Boi, Ill, 40.

## M

- Maarbale, capitano degli Spagnuoli e degli Astati nell'esercito di Annibale; gli si arrendono seimila Romani dopo la battaglia al lago Trasimeno, Ill, 84, 85, 86.
- Macanida, tiranno dei Lacedemoni, minaccia un'invasione agli Argivi, X, 41 — è vinto nella battaglia di Mantinea

da Filopemene, XI, 11, 16; XIII, 6 - che lo uccide, XI, 17.

Macata, ambasciatore degli Etoli a Sparta; IV, 34, 36. Macata, epirota, figlio di Carope, XXVII, 13.

Macata, epirota, padre di Carope, XXVII, 13.

Maccei, popolo dell'Africa, sono lasciati di presidio in Ispagna da Annibale, III. 33.

Macedoni, Macedonia, I, 2; II, 40 - la parte principale della storia di Polibio termina col rovescio dell'impero macedone, III; 9, 1, 3; V, 108: XXIV, 1 - tutti i Macedoni sono cacciati d'Italia, XXVII, 7 - i Macedoni stanno in armi, e sono forti in battaglia, IV, 8; V, 2; III, 6; XVIII, 9 - milizia, armi, ordine di battaglia e combattimenti paragonati coi Romani, II, 15; IV, 76 - hanno qualche licenza di parlare coi loro re, V, 27; IV, 28; 32, 35; XXXII. 15.

Macella; città di Sicilia, è espugnata per forza da C. Duillio, I. 24.

Maga, figlio di Tolomeo Evergete e di Berenice figlia di Maga, fratello di Tolomeo Filopatore, ucciso, per suggestione di Sosibio, dal fratello, per timore di perdere il regno, V, 34, 36; XV, 25.

Maga, padre di Berenice moglie di Tolomeo Evergete, XV. 25.

Magilo, re, si reca presso Annibale al Rodano dalla Gallia cisalpina, IH, 44.

Magna Grecia in Italia, II, 39 - sue città, X, 1 - vi accadono tumulti per gli arsi collegi dei pittagorici, II, 39 -Quasi tutta questa parte d'Italia s'arrende ad Annibale dopo la battaglia di Canne, IH, 118.

Magnesia, regione della Tessaglia, confina con Tebe Ftia, V, 99 - e con la Demetriade, XVII, II - gli abitanti sono detti Magneti; sono liberati dai Romani, XVIII, 29, 30.

Magnesia, città della Jonia, i cui cittadini, detti pure Magneti, provvedono di vettovaglie e specialmente con fichi l'esercito di Filippo allora nella Caria, che poi li regalò della città di Minnte, XV, 25 - Euriloco Magnete, capitano di Tolomeo, V, 65.

Vol. IX. - Polibie 16

Magni Campi, nell'Africa, ove Scipione il maggiore vinse in battaglia i Cartaginesi, XIV, 7, 8.

Mago, re di Persia, ucciso da sette persiani, V. 43.

Magone, fratello di Annibale, giovane valoroso, interviene al boncilio ed alla bantaglia alla Trebbia, III, 71, 79 — nella battaglia di Canno si trova nel mezzo della battaglia con Annibale, 114 — amministra gli affàri della Spagna dopo Asdrubale, 1X, 22 — si trova coll'esercito presso i Gonii al di là delle Colonne d'Ercole, X, 7, 38; XI, 21.

Magone, di cui si parla nel trattate di alleanza di Annibale con Filippo, VII, 9.

Magone, cognominato Sannite, amico di Annibale, su quasi uguale a lui in dignità, ma suo emulo in avarizia, IX, 25.

Magone, prefetto di Nuova Cartagine, X, 12 — Scipione avendo
presa, questa città, ei gli consegna pure la rocca, 15 —
è fatto prigioniero e condotto a Roma, 18, 19.

Magone, ambasciatore dei Cartaginesi, mandato a Roma al principio della terza guerra cartaginese, XXXYI, 1.

Magone Bruttio, pronuncia una prudente orezione nel senate cartaginese, XXXVI, 3; IX, 25.

Malea, promontorio della Lacenia, XXIV. 7, 4, 12; V, 95, 101

— Filippo vi manda le sue navi coperte, 109.

Maliaco (golfo): in esso havvi la città di Echino, IX, 41; XVII, 1 — e Falara, XX, 10.

Mamertini, Camponi, una volta mercenarii di Agatocle, tennero la città di Messina per forza e tradimento, I, 7; III, 26; I, 10.

Mamilio Q., console con L. Postumio, assedia e prende Agrigento, I, 17, 19.

Mandonio, re di Spagna, fratello d'Indibile, X, 18 — sua moglie, che fu tra i prigionieri che i Cartaginesi avevano pretesi dagli Spagnuoli, cade in potere di Scipione, ivi — Mandonio passa con Indibile dalla parte dei Scipioni e Romani, 35 — abbandona i Romani, XI, 29.

Manio, vedi Acilio, Curio, Octacilio, Valerio.

Manlio Gn. Vulfo, console, fa guerra coi Gallogreci ed altri popoli partigiani di Antioco, XXII, 16, 25, 7.

Manlio L. Vulfo Longo, console con M. Regolo, dopo la vit-

toria navale si reca in Africe, I, 26 - ritorna in patria cella maggier parte della flotta, 29 - console di nuovo cen C. Attilio, 39 - assedia Lilibeo, 41, 48.

Manlie L., pretore, vinto dai Boi, III; 40.

Manlio L. Vulfo, fratello e ambasciatore di Gneo Manlio, console, XXII, 25, 26.

Manlio L. Torqueto, console con T. Fulvio, II, 31.

Mantinea e Mantinesi; antichissima e grande città dell'Arcadia, H. 56. - Cleomene da Argo ritorna a Sparta passando per Mantinea, II, 53; IV, 8; II, 46, 57, 58 - è presa da Antigono re, chiamatovi dagli Achei, 54 - sono arsi i beni dei cittadini, 58, 56; IV, 21 - Macanida vi è vinto in battaglia da Filopemene, XI, 11 - venne già bresa per farza dai Lacedemoni, che ne dispersero i cittadini per la contrada, IV, 27 - Epaminonda stava per prenderla con un colpo improvviso, ma fu salva per aiuti mandatile, IX, 8 - battaglia di Mantinea, di cui è dubbio il vincitore, per la morte di Epaminonda, IV, 33 - antica repubblica dei Mantinesi. VI. 49.

Mantova, colonia romana, XVI, 41.

Marato, città in Celesiria, o Fenicia, sui confini dell'Arcadia, V. 68.

Marcello, vedi Claudio M.

Marcio, Anco Marcio, re, fondò là città di Ostia, VI, 9 - unitamente a lui amministrò il regno L. Tarquinio Prisco, 2.

Marcio C. Figulo, prefetto della flotta sotto O. Marcio Filippo, XXVIII, 14, 15 - creato console, è mandato in Illiria, XXXII, 24.

Marcio L., generale di Sciplone nella battaglia d'Ilipa in Ispagna, XI, 23.

Marcio O. Filippo, ambasciatore romano in Macedonia e nel Peloponneso, XXIV. 4 - costringe Filippo ad abbandopare la Tracia marittima, 6; XXVI, 2 - rinuncia alla legazione, e si fa accusatore degli Achei, XXIV, 10; XXVII. 1 - fatto di nuovo console nella guerra persiana, rifiuta gli ajuti degli Achei ch'essi gli offrirono per mezzo di Polibio, XXVIII, 10, 11, 14; XXIX, 10; XXVIII, 1.

Marco Cerinese, acheo, uccide il tiranno di Bura, e costringe

il tiranno di Cerina ad abdicare la tirannide, II, 41 — è il prino pretore degli Achei dopo firmata la Lega acaica, 43 — muore nella battaglia navale degli Achei contro gl'illirii presso Paxo, II, 10.

Mare Egoo, Atlantico, Etrusco, Mediterraneo, vedi questi nomi:
Maroniti ed Enii, gli uni parteggiano per Eumene, gli altri
per Filippo; XXII, 6, 13 — le città della Tracia, fra queste
Maronea ed Eno, sono obbligate da Filippo a pagargti un
tributo, XXIII, 6, 11, 13 — Attalo domanda al senato romano che gli si diano le città Eno e Maronea, che gli sono
tosto date; ma ne viene privato dal senato romano, che
lo dichiara città libere, XXX, 3.

Marsi, alleati dei Romani, II, 24.

Marsiglia, grande città della Gallia, esercita il commercio con lontanissimi paesi ed isole, XXXIV, 6 —, le Alpi cominciano da Marsiglia, e giungono sino al mare Adriatico gli Appennini si toccano colle Alpi sopra Marsiglia, II, 14, 32; III, 41, 95; XXXIII, 4.

Maruccini, popolo dell'Italia, alleato dei Romani nella guerra gallo-cisalpina, Il, 24 — Annibale devasta il loro territorio, III, 88.

Marzio (campo), XIII, 10,

Massessili, popolo dell'Africa, lasciati da Annibale al fratello Asdrubale di presidio in Ispagna, Ill, 33 — Siface, loro re; XVI, 23.

Massili, popolo dell'Africa, VII, 19; III, 33.

Massinissa, re de' Numidi, III, 5; XXXVII, 3; XI, 21— alleato di Scipione in Africa, incendia con Lelio gli alloggiamenti di Siface, XIV, 3— e insegue: Silace vinto in
battaglia, 8— unite lo sue truppe con quelle dei Romani, riacquista il regno paterno, e lo accresce di quello
di Siface — è richiamato da Scipione contro Annibale,
XV, 4, 5— comanda i suoi Numidi nella battaglia di
Scipione contro Annibale, 9— e si dimostra valoroso, 12
— è compreso nel trattato di pace dei Romani coi Cartaginesi, 18— è accresciuto dai Romani, XXI, 9; XXII, 4;
XXXII, 2— sua moglie, suoi figli, e suo elogio, XXXVII,
3; IX, 25.

Mastia, castello dell'Africa, ad occidente di Cartagine, che per trattato i Romani non potevano oltrepassare, III, 24.

Mastiani, pepolo della Spagna, fatti passare da Annibale dalla Spagna in Africa, III, 33.

Matiani, popolo dell'Asia, a settentrione della Media, V. 44.

Mato, africano, mercenario dei Cartaginesi; capo ed autore principale della guerra africana, l, 69 - prende Annibale a Tunisi e le crucifigge, 86 - vinto in battaglia da Amilcare, che gli fa soffrire ogni genere di supplicii e lo uccide, 87.

Mauritani, popolo abitante sulle rive dell'Oceano, fatti yenire da Annibale in Ispagna per tenervi presidio, III, 33.

Media, V. 40 - sua descrizione, bellezza e confini - è celebre per eccellenti cavalli, V; 44 - è l'antica regia Echatana, X, 27; IV, 31 - Molone, satrapa della Media - vinto Molone, ne è creato prefetto Diogene, V. 54 -Medi pell'esercito di Antioco alla battaglia di Rafia, 79, 82.

Medione, città dell'Acarnania presso l'Etolia, XVIII, 23 è oppugnata dagli Etoli, II, 2 - ma vien loro in soccorso Agrone, re dell'Illiria, che dà loro una grave sconfitta, 3. Mediterraneo (mare), o mare interno, III, 39,

Medone Beroese, ambasciatore di Perseo al console Licinio. XXVII. 8.

Megade Dimee, preso in guerra dagli Elei, V, 17.

Megalea, prefetto dei regii scrivant, lasciato a Filippo per testamento di Antigono - è in potere di Apelle, IV, 87 - congiura con Apelle e Leonzio di frastornare i consigli del re, V, 2, 14, 16 - eccita una sedizione nei soldati contro Filippo, 25, 26, 27 - esorta con lettere gli Etoli di proseguire la guerra contro Filippo, 28 - accusato da Filippo in Tebe presso i magistrati, si uccide da sè, 29.

Megalopoli, città dell'Arcadia, IV, 77; H, 51, 55; IV, 25 - il numero degli abitanti è metà di quello di Sparta, benchè quasi uguale in circonferenza, IX, 21 - Lidiada, tiranno di Megalopoli, abdica volontariamente la tirannide, II, 44 - i Megalopolitani sono più esposti ai pericoli da parto degli Spartani, 48; IX, 28; XVII, 14, 54, 55, 64; V, 93 — Cleomene non potè trovare fra i Megalopolitani nè un amicò, nè un traditore, 55, 62, 65; IV, 69; V, 91; IV, 7, 9, 25, 77; V, 93; XIII, 8; XXIII, 7; XXIV, 12; XXXI, 9 — Di Megalopoli fu lo storico Polibio, ed un altre dello stesso nome è menzionato al libro XI, 15.

Megara, II, 43; XX, 6 — i Megaresi incominciano la guerra che stava per scoppiare fra gli Achei ed i Beoti, XXIII, 2 — Dieo, pretore degli Achei, vi manda un presidio, XL, 2; IV, 67.

Megisto, flume della Misia, V, 77.

Melambio, località nel territorio scotuso, XVIII, 3.

Melancoma, efesio, VIII, 17, 18.

Meleagro, ambasciatore d'Antioce Epifane a Roma, XXVIII, 1, 18 — fratello di Apellonio e amico di Demetrio, XXXI, 20.

Melitea, città della Ftiotide in Tessaglia, V, 97; IX, 18; V, 63. Melitussa, città dell'Illiria, XIII, 10.

Memfi, V, 61; XXIX, 8 — vi si radunano per trattare gli ambasciatori di Antioco il Grande, e di Tolomeo Fitopatore, V, 63, 66.

Menalcida, spartano, prigioniero in Alessandria, è rilasciato per opera di C. Popilio, XXX, 11; ritornato a casa; s'adopera in favore dei Romani, XL, 5.

Menedemo, alabandese, capitane d'una parte delle truppe di Antioco nella Celesiria, V, 69, 79, 82.

Menelajo, località e monte presso Sparta, prese il nome dal tempio di Menelao, V, 18, 21, 22.

Meneo, re (come pare) d'Arabia, V, 71.

Menesteo, figlio di Apoltonio, amico di Demetrio figlio di Seleuco, e suo compagno nella fuga, XXXI, 21.

Menestrato, epirota, aveva eccitato la plebe degli Etoli a guerra contro i Romani, XXII, 14 — il console M. Acilio richiede dagli Etoli che vengagli consegnato, XX, 10.

Menince, isola dei Lotofagi, 1, 39; XXXIV, 3.

Menillo, alabandese, ambasciatore di Tolomeo il maggiore a Roma, XXXI, 18 — aiute alla fuga Demetrio figlio di Seleuco, 20 — mandato di,nuovo ambasciatore a Roma, gli è ingiunto di partire dalla città, XXXII;-1. Menippo è mandato da Filippo a difendere la Calcide e l'Eubea; X, 42.

Ménocare, mandato da Demetrio Sotero a Tilo Gracco per esplorare l'intenzione dei Romani, XXXII, 4 — è mandato dal medesimo a Roma, 6.

Mercurio (stretto di), sulla spiaggia europea del Bosforo di Tracia, ove è più angusto lo stretto, già unito una volta con ponte da Dario, IV, 43.

Mercurio (promontorio di), o Ermeo presso Cartagine, I, 29, 36.

Mergana, città della Sicilia, I, 8.

Merula Gneo, mandato ambasciatore con Torquato a ricondurre Tolomeo il giovane nel regno di Cipro, XXXI, 18 — passa con Tolomeo in Creta, poi in Africa, 25 — è mandato dal medesimo in Alessandria a Tolomeo il vecchio, 26.

Mesembria, città libera della Tracia, compresa nel trattato di alleanza di Eumene con Farnace, XXVI, 6.

Mesopotamia, a mezzodi della Media, presso l'Apolloniatide, V, 44 — è occupata da Molone sino alla città di Dura, 48.

Messapii, abitano parte dell'Apulia, lll, 87 — gli Apulir ed i Messapii sono alleati dei Romani, ivi.

Messene, città del Peloponneso, Il, 5, vedi Messenii.

Messénie, dita der Feloponines, II, 5. veza Messénii.

Messénie Messéne, II, 5. — prime loro sciegure nella guerra contro Aristomene, e fratellañza degli Arcadi con essi, IV, 33; IX, 28; XYII, 14. — Il paese è spesso corso dagli Illirii, II, 5. — Ròcca di Messene, vedi liomata. — Gli esúli Messenii abitanti in Megalopoli introducono di nascosto Cleomene nella città, 55. — i Megalopolitani arendo perduta la loro città, presa da Cleomene, si rifugiano ini Messeñe, 61. — vi è ucciso Demetrio Fario, III, 19. — presso i confini della Messenia havvi Figalia, città dell'Arcadia, alleatà degli Etoli, stanza dei predoni che infestavano Messenia, protetti da Dorimaco etolo, IV, 3, 4, 5. — è corsa da Scopa con gran numero di Etoli, 6, 7, 16. — corrispondono indegnamente alla benevolenza degli Achei, 31, 32, 33. — è ingiunto ai Messenii di congiungere le loro-nari con quelle di Filippo a Cefellenia, V, 3.

4, 5, 20 — Licurgo prende per tradimento Calama, castello della città, 92, VII, 10, 11; IX, 30; VIII, 14; III, 19 — i Messenii accusano gli Achei presso il senato rontano per le città di Asine e Pilo, XVIII, 25; XXIII, 10 — XXIV, 5, 10 — Licorta vendica la morte di Filopemene in Messene, 12; XXVI, 2; XXV, 1 — se ne sianno neutri durante la guerra accica, XL, 3.

Messina, III, 26 — città della Sicilia, presso lo stretto dello stesso nome, I, 7 — è occupata dai Campani mercenarii di Agatocle, che si fecero appellare Mamertini, 8 — Questi domandarono soccorsi ai Cartaginesi e ai Romani coutro i Siracusani, 10 — la pocca è data ai Cartaginesi; ma i Mamertini vengono espulsi dal partito contrario, 11 — ed Appio Claudio, console romano, è di nuovo ricavuto nella città, II, 4 — quindi messo in fuga Jerone siracusano, e vinti in battaglia i Cartaginesi, che l'avevano assediata, fu poi sempre in potere dei Romani, 52.

Metagonia, tratto di paese nell'Africa, III, 33.

Metapa, ĉittà dell'Etolia, presso il lago Triconio, dista sessanta stadii da Termo, V, 7 — è abbattuta da Filippo, 13.

Metaponto, VIII, 36; X, 1.

Metello, vedi Cecilio.

Meteone o Medeone, città della Labeatide nell'Ifiiria, XXIX, 2.

Metidrio, castello nel territorio megalopolitano, IV, 10,
11, 13.

Metimnei, cittadini di Metimna, città dell'isola di Lesbo, XXXIII, 11.

Metrodoro, capitano di Filippo, per inganno del quale il re prese Tasa, XV, 24.

Metrodoro, ambasciatore di Perseo ai Rodii, XXIX, 3, 5.

Metropoli, città dell'Acarnania, presso l'Acheloo non lungi da Conope, appartiene agli Etoli — gli Etoli essendosi ritirati nella fortezza, Filippo spiana la città, IV, 64.

Micco Dimeo, pro-pretore degli Achei, IV, 59.

Micione o Micone, regge con Euriclide co' suoi consigli la repubblica d'Atene, V, 106.

Micipsa, fratello di Massinissa, adotta il fratello appena in ctà di quattro anni, XXXVII, 3. Migdonia, regione della Mesopotamia: Antiochia di Migdonia, altrimenti detta Nisibe, V, 51.

Miisco, uno dei due capitani delle truppe di Antioco nella bauaglia di Rafia, V. 82.

Milano, città capitale degli Insubri, 11, 34 — è presa per forza da Gueo Scipione, vei — nel tempio di Minerva stanno appesi emblemi militari in oro, 32.

Milasa o Milassa, città della Caria, XVI, 24; XXII, 27; XXX, 5. Mileo, territorio pel quale scorre il fiume Longano, 1, 9.

Mileto, città della Jonia, fondata da Nefeo, XVI, 12. — Jasso è una-parte della colonia dei Milesii; loro territorio; nel golfo di Bargilio havvi il tempio di Nettuno, XVI, 12 — dopo la battaglia di Lade offrono una corona a Filippo, 15; XXII, 27 — ambasciatori mandati da Mileto in Alessandria, XXVIII, 16.

Miliade, regione dell'Asia Minore fra la Pisidia e la Licia è invasa da Garsieride capitano di Acheo; in essa havvi la città detta Cretopoli, V, 72 — i Romani la danno ad Eumene, XXII, 27.

Milone, capitano delle truppe di Perseo, XXIX, 6.

Milziade, mandato da Demetrio Solero ambasciatore a Roma contro Ariarate, XXXII, 20.

Mincjo, fiume, esce dal lago Benaco nella Gallia cisalpina, XXXIV, 10.

Minda, città della Caria nel golfo Bargilio, XVI, 12 — suo territorio, 15.

Minerva, promentorio nella Campania, XXIV, 11.

Minucio M., maestro dei cavalieri del dittatore Q. Fabio, III, 87, 89, 101 — è creato pari a Fabio in dignità e possanza, e divide con esso le legioni, 103, 104 — si riconcilia con Fabio, e ricongiunge le legioni, 105.

Minucio Q. Termo, è mandato dal proconsole Gneo Manlio ad Antioco nella Siria, XXII, 26.

Mio, castello della Jonia, regalato ai Magneti da Filippo, XVI, 24.

Miragene, custode del corpo di Tolomeo Epifane: per comando di Agatocle stava per essere ucciso a vergate; potè fuggire nudo per una strona circostanza, XV, 27. Mircale, cartaginese, sottoscrisse al trattato d'alleanza di Annibale con Filippo, VII, 9.

Mirina, città colia, dalla quale Filippo è obbligato di far sgombrare il suo presidio, XVIII, 27.

Mirrico, beoto, XXIII, 2.

Mirti, argivo, a torto detto traditore da Demostene, XVII, 14. Mirtone e suo figlio Nicanore compagni di Carope, XXXII, 21. Misde, ambasciatore dei Cartaginesi a Roma al principio della

terza guerra cartaginese, XXXVI, 1.

Miseno, promontorio nella Campania, XXXIV, 11.

Misia: Attalo pervenne nella Misia venendo dall'Edide passato il flume Caico, V, 77; IV, 50, 52; XXII, 27 — Misii nell'esercito di Acheo, V, 76 — nella pompa di Antioco Epifane, XXXI, 3.

Mitilenei, XI, 5.

Mitridate, re di Cappadocia sal Ponto, discendente da uno dei sette persiani che avevano ucciso Mago, V, 43 — dà la sua figlia Laodice in isposa ad Antioco il Grande, toi un'alra figlia, detta pure Laodice, fu maritata ad Acheo, 71; VIII, 22 — fa guerra al Sinopesi, IV, 56 — manda doni ai Rodii, affilti val ferremoto, V, 90.

Mitridate, figlio della sorella di Antloco il Grande, VIII, 25.

Mitridate, figlio di Farnace re del Ponto, compreso nella pace conchiusa fra Eumene e Farnace, XXVI, 6 — per trattato manda ajuti ad Attalo contro Prusia, XXXIII, 10.

Mitridate, prefetto dell'Armenia Minore, XXVI, 6.

Mittistrato, città munita della Sicilia, presa dai Romani, I, 24. Mittono, africano, per mezzo del quale Annibale amministrò gli affari nella Sicilia, IX, 22.

Mnasiade, argivo: a torto accusato da Demostene fra i traditori, XVII, 14.

Muasiloco, acarnano, XXI, 14.

Mnasippo Coroneo, beoto, si congratula coi capitàni romani della vittoria contro Perseo, XXX, 10.

Moogete, tiranno di Cibira nella Frigia maggiore, è costretto ad arrendersi da Gn. Manlio, XXII, 17 — sotto il suo dominio eranvi le città di Sillio e Temenopoli, ivi.

Mocisso, città della Cappadocia, XXV, 4.

Molicria, V, 94.

Motone, satrapa della Media, potentissimo sotto Antioco il Grande, V. 40, 45 — col fratello Alessandro, satrapa della Persia, minaccia di cestituirsi indipendente dal giovane Antioco, 41, 43 — contro di essi è mandato un esercito condotto da Zence e l'endoto Emiolio, 42 — che sono sconfitti da Motone, e s'impadronisce dell'a polinistitide, 43 — non può tragittare il Tigri; gli è mandato contro Senita, 45 — che ogli inganna con finta fuga, e batte compiutamente, 47 — poi tragittato il Tigri, dopo prese Selencia e Susa; s'impadronisce della Mesopotamia, della Babilonia, e del paese sol mar Rosso, 48 — vinto da Antioco in battaglia, si accide da sè; si crucifigge il suo cadavere, 53 — la sua moglie ed i suoi-figli sono uccisi da Neolao suo fratello, 54.

Molossi, popole dell'Epiro, rompono il ponte sull'Aco per ritardarè il cammino a Perseo che si dirigeva contro Aulo Ostilio console nell'Epiro, XXVII, 14; XXX, 7, 15.

Molpagora, demagogo dei Ciani, usurpa il potere, XV, 21. Morco, ambasciatore di Genzio ai Rodii, XXIX, 2, 5.

Morganzia, città della Sicilia, che Polibio dice essere nome

Morzia, re della Paflagonia, XXVI, 6.

Mummio L., rompe gli Achei nella battaglia all'Istmo, III, 32; XL, 8 — si mostra onesto ed umano verso gli Achei, II.

Museo, ambasciatore di Antioco ai Scipioni, XXI, 13 — è mandato dal medesimo ai processole Gneo Manlio che svernava in Efeso, XXII, 24.

Museo, località nei dintorni dell'Olimpo in Macedonia, XXXVII. 1.

Mutina, colonia romana: è assediata dai Boi e dagli Insubri: in essa siedono i triumviri incaricati di distribuire i terreni, III, 40.

- 1

Nabide succede a Macanida nel regno di Sparta; fu crudelissimo tiranno, XIII, 6; XVI, 13 — per estorquere danaro ai cittadini, fece uso di una macchina che aveva la torma di douna, simile alla moglie Apega, XIII, 7—trattò perfidamente i Messenii alleati, XVI, 13; XVII, 17; XXI, 9 — suo figlio Armeno muore ostaggio in Roma, XX, 13. Nanneti, popolo della Gallia, XXXIV, 10.

Napoli, fea le più belle ed insigni città della Campania, III, 91; VI, 14; I, 20.

Naragara, castello dell'Africa, ove pose gli accampamenti Scipione, non lungi da Zama, XV, 5.

pione, non lungi da Zama, XV, 5.

Narbona, bella città della Gallia, i cui cittadini hanno commercio con remotissime nazioni. XXXIV. 6.

Narbone, flume della Gallia, sbocca nel mare Sardo ad occidente del Rodano, III. 37, 38; XXXIV, 10;

Narva; numidio, durante-la guerra africana si volge dalla parte di Amilcare e dei Cartaginesi, 1, 78 — Amilcare gli dà in isposa la sua figlia — s'adopera in pro d'Amilcare e dei Cartaginesi da fedele alleato, ivi e 82, 84, 86.

Naucrati, città d'Egitto, XXIII, 16; XXVIII, 17:

Naupatto, città d'Etolia con porto, V, 102; IV, 16—gli Achei saccheggiano il territorio di Naupatto, V, 95 — gli Etoli ivi radunati trattano di pace con Filippo e cogli ambasciatori degli Achei, 103; XXII, 10; XXIV, 5; XXXVIII, 5 — Cileonico di Naupatto, V, 95 — Agelao, 103.

Neleo, fondatore di Mileto, XVI, 12.

Neolaida, ambasciatore di Telomeo il vecchio a Roma, XXXIII, 5.

Neolao, fratello di Molone, comanda il corno destro nell'esercito di Molone nella battaglia con Antioco, V, 53 — vinto, fugge nella Persia, uccide la madre ed i figli di Molone; poi se stesso, 54.

Neone, figlio di Filiade, messenio, calunniato da Demostene come traditore, XVII, 14.

Neone, figlio di Asconda, padre di Brachilla, beozio, prefetto dei cavalieri, salvò la vita ad Antigono Dosone, XX, 5. Neone (altro) della medesima famiglia, XX, 5: XXVII, 1.

Noncobrigo cità della Spagna XXXVII, I

Nercebrica, città della Spagna, XXXV, 2.

Nereide, figlia di Pirro, madre di Geronimo re di Siracusa, VII, 4.

- Nicagora, messenio, una volta ospite ed amico di Archidamo re di Sparta, V, 37.
- Nicagora, rodio, ambasciatore a Roma, XXVIII, 2.
- Nicandro, rodio, ambasciatore a Roma, XXVIII, 2, 14.
- Nicanore; uccide Seleuco, figlio di Callinico, fratello di Autioco il Grande — è ucciso da Acheo, IV. 48.
- Nicanore, capitano delle truppe di Filippe, saccheggia l'Attica, XVI, 37.
- Nicanore, detto Elefante, comanda il corno destro di Filippo nella battaglia di Cinocefala, XVIII, 7.
- Nicanore, amico e compagno di Demetrio-Sirio, ostaggio in Roma, XXXI, 22.
- Nicanore, epirota, figlio di Mirtone, amico dei Romani, compagno e complice dei delitti di Carope, XXXII, 21.
- Nicarco, capitano delle truppe di Antioco nella Celesiria con Teodoto, V, 68 — col medesimo si trova all'oppugnazione della città di Rabatamana, 71 — è capitano della falange col medesimo Teodoto Emiolio nella battaglia di Rafa, 79 — la sua schiera comincia a plegare, 85.
- Nicasippo, eleo, preso da Licone pro-pretore degli Achei, V. 94.
  Nicea, città della Locride nel golfo Maliaco, non lungi dalle
  Termoplii, vi si reca Attalo per congiungersi cogli Etoli,
  X, 42 presso Nicea Filippo tiene colloquio con Tito
  Quinzio, XVII, 1, 7.
  - Nicea, colonia dei Marsigliesi nella Liguria, assediata dai Liguri, XXXIII, 4.
- Nicia, capitano degli Ateniesi a Siracusa, si conturba per un ecclisse di luna, e lascia sfuggire l'occasione di fare un bel colpo, IX, 19.
- Nicia, famigliare e cognato di Menneo, capitano di Tolomeo, mentre correva in soccorso della città di Abile, è vinto da Antioco, V. 71.

Nicia, epirota, mandato ambasciatore in Macedonia a congratularsi coi Romani della vittoria ottenuta contro Perseo, XXX, 10.

Nicippo, eforo dei Messenii, IV, 31.

Nicocle, tiranno di Sicione, rovesciate da Arato, X, 25.

Nicodemo, eleo, mandato da Filopemene ambasciatore a Roma, XXIII, 1 — ripuncia alla legazione, 7.

Nicofane, megalopolitane, è mandate da Arate ad Antigeno tutore di Filippo per contrarre seco lui amicizia, II, 48.

Nicolao, di schiatta etola, V, 68 --- capitane di Tolomeo, assedia Teodote etolo in Tolemaide; ma sa ne ritira all'arrivo di Antieco, 61, 66 -- gli è data autorità assoluta nel governo della Celesiria, 68, 69; X, 29; V, 70.

Nicomaco, acarnano, esule di Turio, abitante in Ambracia, ambasciatore degli Etoli a Roma, XVII. 10.

Nicomaco, rodio, amico di Acheo, si sforza di liberare lui e la fortezza di Sardi, VIII, 9, 17, 18.

Nicomede, coo, capitano di Antioco, X, 28.

Nicomede, fratello di Prusia, ambasciatore a Roma, XXXII, 26. Nicone e Filemeno danno a tradimento Taranta ad Annibale, VIII, 26.

Nicone, cognate di Agetocle, XV, 33.

Nicostrato, etolo triconiese, padre di Dorimaco, IV, 3; XXVIII, 37.

Nicostrato: dalle lettere di Agatocle che su amministratore dell'Egitto, IX, 34; XV, 27. Nicostrato, presetto di una cinquereme rodia nella battaglia

dí Chie, XVI, 5 — ambasciatore dei Redii al console L. Equilio ed a Perseo, XXIX, 4. Nicostrato, ambasciatore dei Santii al Romani contre i Rodii,

Nicostrato, ambasciatore dei Santii ai Rumani contre i Rodii, XXVI, 7.

Nilo, fiume: l'Asia è compresa fra il Nilo e il Tanei, fra il deuto Nilo e le Calonne d'Ercole, l'Africa, III, 37 — Tolomeo Filopatore. «l'arrivo di Antioco il Graade ordina che si aprano i caneli del Nilo, V, 62.

Nola: gli Etruschi una volta occupavano il tratto di paese che trovssi fra Capua e Nola, II, 17; III, 91.

Nomadi Aspasiaci, X, 48.

Nomadi Sciti, confinano colla Battriana, XI, 34.

Notocrate, cretese gortinio, assale la città di Cidonia, e per poco non la prende, XXVIII, 13.

Nozio, castello della Jonia, vicino a Colofone, XXII, 27.

Nucerini nella Campania presso al mare. III. 91.

Numenio, mandate a Roma dai fratelli Tojomei, XXX, 11. Numidia, regione dell'Africa, che, di sterile ed incolta, per opera ed industria di Massinissa diventa coltivata,

XXXVII, 3.

Numidi: i. cavalieri numidi nell'esercito dei Cartaginesi retrocedendo ingannano i nemici, l. 19 — è una maniera tutta loro propria nel combattere, di retrocedere, e. tosto mostrando la fronțe, assalire, il nemico, Ill., 72; l. 31, 74; Ill. 33, 44 — sono messi in fuga dai cavalieri di Scipione, 45 — nella battaglia di Canne, Annibale permette ai Numidi di inseguire i fuggenti, Il. 6; Xl., 21.

Numisio T., mandato dal senato romano ambasciatore in Egitto per mettere la pace fra i Tolomei ed Antioco, XXIX, 10.

Nuova città, ovvero Nuova Cartagine nella Spagna, II, 13 vedi Cartagine Nuova.

Nuova città, parte della città di Palermo, I, 38,

Nutria, città marittima dell'Illiria, presa di forza dai Romani, H. 11.

0

Octacilio, console, è mandato in Sicilia con M. Valerio, I, 16.

Octacilio od Ottacilio, console con L. Valerio Flacco, I, 20. Odrisi, popolo della Tracia mediterranea, XXIV, 6.

Ofelta beoto, contribuisce in molta parte al danno dei Beoti, XX. 6.

Ogige, ultimo re dell'Acaja, morto il quele, gli Achei si crearono un governo libero, II, 41; IV, 1.

Oleno, una delle prime dodici città confederate dell'Acaja, . . II, 41.

Oliadi, popolo della Spagna, soggiogato da Annibale, III, 13

- Altea è la loro città principale, ivi sono trasportati da Annibale in Africa, 33.
- Oligirto, monte dell'Arcadia, non lungi da Cafia, fra Orcomene e Cafia, IV, 14, 70 — in esso monte avvi una collina prominente, detta Propo, 11.
- Olimpia, città dell'Elide, IV, 10, 73, 74 Filippo vi pone gli accampamenti, 75, 77, 84 — E. Emilio vi ammira il tempio e la statua di Giove scolpita da Fidia, XXX, 15, XI., 11.
- Olimpico, re dell'Asia, manda doni ai Rodii, atllitti dal terremoto. V, 90.
- Olimpico Coroneo, XXVII, 1.
- Olimpio, ambasciatore di Genzio a Perseo, XXIX, 2.
- Olimpiodoro, principe della città di Bisanzio, IV, 47.
- Olimpo, monte nella Galatide, XXII; 20 i Galli vi toccano una compinta sconfitta, XXII, 21.
- Olimpo, colle della Laconia, di contro al monte Eva, presso Sellasia, ove Antigono sconfigge Cleomene, II, 65, 66, 69; V, 24.
- Olimpo, monte della Tessaglia, non è paragonabile colle Alpi, XXXIV, 10 — un lato di esso appartiena alla Macedonia, XXXVII. L.
- Olinto soggiogata da Filippo figlio d'Aminta, IX, 28.
- Omiade, capo di legazione degli Spartania Pilippo, IV, 23, 24, Onchesto, fiume della Tessaglia, XVIII, 3.
- Oneo, monte presso l'istmo di Corinto, II, 5.
- Onesigene, ambasciatore di Geronimo siracusano a Cartagine, VII, 4:
- Onomarco e Filomelo spogliano il tempio di Delfo: sono scacciati da Filippo figlio di Aminta, IX, 33.
- Onomasto, prefetto della Tracia, XXIII, 12.
- Opici abitano il Cratere sul littorale marittimo della Campania, XXXIV, 11
- Opimio Q. console, fa guerra et Liguri Ossibii e Deciati, che sono vinti e gli si arrendono, XXXIII, 5, 8.
- Oplite ruscello del Pelopenneso, XVI, 16.
- Oppio L., ambasciatore dei Romani ad Attalo e Prusia, XXXIII, 11.

- Orazio Coclite, suo fatto egregio, VI, 55.
- Orazio, primo console romano che abbia stretto alleanza fra Romani e Cartaginesi, 111, 22.
- Orcomene, città dell'Arcadia, presa per tradimento da Cleomene, II, 46 — la riprende Antigono per gli Achei, 54; IV, 6.
- Oreo, città dell'Eubea, X, 43; XVIII, 28, 30; XI, 6.
- Oreste, padre di Tisamene, che fu primo re degli Achei, II, 41; IV, 1.
- Oresti, popolo della Macedonia, sono dichiarati liberi dai Romani, XVIII, 30.
- Orgiso, castello d'Illiria nelle vicinanze della Macedonia, sui confini dei Pisantini: è occupato con presidio da Filippo, V, 108.
- Orico, monte nella catena fra il Tigri e Apollonia d'Assiria, V, 52.
- Orico, castello dell'Epiro, al principio del golfo Adriatico, VII, 19.
- Orii, popolo di Creta, IV, 53.
- Orione, il levarsi di Orione era un segno infesto ai naviganti, 1, 37.
- Oroandesi, cittadini d'Oroanda, città della Pisidia, XXII, 25. Oroferne, aggiunto a Demetrio re della Siria, caccia Aria-
- rate, re della Cappadocia, dal regno, III, 5 manda ambasciatori a Roma contro Ariarate, XXXII, 20 — depone 400 talenti presso i Prienesi, XXXIII, 12 — regna breve tempo, XXXII, 20: III, 5.
- Oronte, flume della Siria, sua origine, corso e foce, V, 59 —
  Antiochia sull'Oronte, vedi Antiochia.
- Oronte, monte della Media presso Echatana, X, 27.
- Ortensio L., legato romano nell'Asia a Prusia ed Attalo, XXXIII, 1.
- Ortiago, re della Galatide, fu uomo forte e prudente, XXI, 21

   Chiomara, sua moglie, ivi.
- Osibii, popolo della Liguria; vessano colla guerra i Marsigliesi e le loro colonie; violano gli ambasciatori romani; sono soggiogati dal console Q. Opimio, XXXIII, 7.
- Osso, monte della Tessaglia, inferiore alle Alpi, XXXIV, 10, Vol. IX, Polibie 17

Osso, fiume; sua sorgente, corso e eateratta; si nasconde sotto terra, pel qual luogo i nomadi Aspasii passano a piede asciutto sui cavalli nell'Ircania, X, 48.

Ostilio A., console, va passando per l'Epiro nella Tessaglia, XXVII, 14 — mentre sverna como proconsole in Tessaglia, spedisce legati alle città di Grecia per cagione della guerra persica.

## .

Pachino, promontorio della Sicilia, I, 25 — fra Pachino ed Eraclea fa naufragio la Rotta di L. Junio console, 54 i Romani all'annunzio della morte di Gerone navigano colla flotta dal Lilibeo a Pachino, VII, 3.

Padua o Padusa, uno dei porti del fiume Po, II, 16.

Padusa, vedi Padua.

Paflagonia, si ordina a Farnace di evacuarla, XXVI, 6 — Morzio re della Paflagonia, ivi.

Palermo o Panormo, città e porto della Sicilia, opulentissima sotto il dominio dei Cartaginesi, I, 38 — si divide in città vecchia e città nuova, ivi — presso questo porto sta la fiotta cartaginese, 21 — vi sverna l'esercito, 24 — è inuitimente tentata la città dai Romani, ivi — è totta ai Cartaginesi, 38 — tra Trapani e Palermo sorge il monte Erice, 55 — menire Asdrubale invade la provincia e la città di Palermo, è vinto e messo in fuga, 40.

Palestina, vedi Celesiria, XVI, 39.

Palestra di Alessandria, XV, 30.

Palo, forte castello della Cefallenia; assediato da Filippo non è occupato per la perfidia di Leonzio, V, 3, 16, 100.

Pamfia e Pamfie, luogo dell'Etolia, V, 8 — abbruciato dai Macedoni, 13.

Pamília, da questa régione sino all'Ellesponto tutta la spiaggia maritima dell'Asia era in potere del re d'Egitto, V, 34 — Acheo sottomette-la maggior parte della Pamília; 77 — C. Manlio Vulso conduce l'esercito nella Pamília, XXII, 18 — Eumene discute intorno la Pamília coi legat di Anticoe alla presenza dei dieci legati romani, so-

stenendo egli essere essa al di qua, gli altri al di là del Tauro, 27.

Pamfilida, succede a Pausistrato nel comando della flotta dei Rodii, XXI, 5 - prende parte alle deliberazioni di L. Emilio Regillo con Eumene per conchiudere pace con Antioco, 8.

Pamiso, fiume nella Messenia del Peloponneso, XVI, 16.

Panacaico, monte che sta imminente alla città dei Petrei, V, 30.

Pancrate, legato dei Rodii a Q. Marcio Filippo console, XXVIII, 14.

Pancrate, regolo di Cibira, città forte della Frigia, XXX, 9. Paneratista Calliade, XXVIII, 16,

Panetolo, per comando di Teodoto etolo occupa Tiro, V, 61 - si comporta valorosamente nella battaglia di Antioco contro il ribelle Eutidemo, X, 49.

Panio, monte della Palestina da cui ha la sorgente il fiume Giordano, XVI, 18 - presso questo monte Scopa etolo, generale di Tolomeo Epifane, è vinto da Antioco il Grande, XII, 18, 39,

Panormo, vedi Palermo.

Pantagnoto, abideno, mandato a Filippo per trattare della pace, XVI, 30.

Pantaleone, etolo, padre di Archidamo, IV, 57.

Pantauco, figlio di Balacro, amico di Perseo, spedito legato al console Licinio, XXVII, 8 - a Genzio, XXIX, 2-padre di Balanco, 3.

Papirio Gneo, spedito da L. Cecilio, governatore della Macedonia, legato agli Achei, XXXVIII, 4, 5,

Parapotamia, V, 43 - sotto la prefettura di Diocle, 69.

Parma, scudo dei veliti romani, VI, 20.

Parmenione, legato dei Lampsaceni ai legati romani, XVIII, 35.

Parmenione, legato di Genzio ai Rodii, XXIX, 2, 5.

Parnaso monte, IV, 57 — inferiore alle Alpi per grandezza ed altezza, XXXIV, 10.

Parnasso, città della Cappadocia, XXV, 4.

Paropo, castello della Sicilia, I, 24.

Parrasia, regione dell'Asia, V, 44.

Partenio, monte del Peloponneso presso Tegea, IV, 23.

Partia, nel suo mezzo sorge la città di Ecatompilo. Arsace re della Partia; Antioco la attraversa coll'esercito, X, 28 → i Parti, 31.

Parto, città dell'Illirico, data da Pleurato ai Romani, XVIII, 30 — da essa prendono il nome i Partini accolti in amicizia dai Romani, H, 11.

Pasida o Pasiada, legato degli Achei in Egitto, XXVIII, 10, 16.

Patara, città con porto della Licia presso cui i Romani incendiano le navi di Antioco. XXII. 26.

Patra, città dell'Acaja, una delle dodici primamente federate, II, 41 — presso al mare, V, 91 — Filippo vi si accosta colle navi, 2 — Filippo raduna gli alleati in Patra per trattare la pace cogli Etoli, 28 — di nuovo Filippo spedisce a Patra le sue navi, 101 — i Patresi insieme coi Dimei cominciano la ricomposizione della lega acaica, II, 41 — gli Etoli vaganti ne saccheggiano il territorio presso i confini, V, 6.

Pausira, ribelle egizio, vinto e condannato al supplizio da Tolomeo Epifane, XXIII, 16.

Pausistrato o Pasistrato, prefetto della flotta dei Rodii, adopera macchine ignifere nella battaglia navale contro le navi nemiche, XXI, 5.

Peani, addestrano al canto i fanciulli degli Arcadi, IV, 20.

Peanio, castello della Etolia, rovinato da Filippo, IV, 65.

Pedasa, castello della Caria, che Filippo ordina sia lasciato libero, XVIII, 27.

Pedlenisso, città della Pisidia, V, 73 — è assediata dai Selgei; Acheo manda in suo soccorso Garsieride, V, 72 è presa dai Selgei, 76.

Pelagonia, regione della Macedonia, V, 108.

Peleca, monte della Misia, fra il campo d'Apia e il flume Megisto, V, 77.

Pelio, monte sul quale abitano i Centauri, VIII, 11—inferiore alle Alpi, XXXIV, 10.

Pella, città della Macedonia, IV, 66; XXIX, 3 — vi si arriva per la via Egnazia, XXXIV, 12.

- Pella, città della Celesiria, presa da Antioco, V, 70.
- Pellene, città dell'Acaja, IV, 8 una delle dodici primamente fedèrate, II, 41 — è occupata da Cleomene, 52 — Arato ne scaccia gli Etoli, IV, 8 — che di nuovo tentano d'insignorirsene, 13.
  - Pellene, castello della Laconia, IV, 81; XVI, 37.
- Pelopida tebano; la repubblica di Tebe debbe a lui e ad Epaminonda la sua gloría, VI, 43 avendo posta incauta fede no' suoi nemici, è da questi fatto prigione, VIII, 1.
- Peloponneso, suo circuito, XXXIV, 12—è strettamente congiunto alla Lega acaica, II, 37—Arato autore della corcordia dei Peloponnesi, 40—i tiranni rimasti nel Peloponneso dopo la morte di Demetrio rinunciarono alla tiraunide, 43—tutti i Peloponnesi dopo la guerra cleomenica trascurarono la cura delle armi, IV, 7—dopo la
  guerra Sociale venne ricomposta la quiete nel Peloponneso, V, 106—i Peloponnesi di natura molto mansueta,
  iri—stato miserando del Peloponneso sul principio della
  guerra acaica, XI., 3/
- Pelorio, promontorio della Sicilia, I, 11 a settentrione dell'isola, 1500 passi lontano dall'Italia, 42.
- Pelusio, città d'Egitto; vi si raccoglie l'esercito di Tolomeo Filopatore, V, 62 — stratagemma usato da Antioco Epifano a Pelusio, XXVII, 17.
- Peonia, in essa vi è la città dei Bilazori, occupata da Filippo, luogo opportuno ad impedire le incursioni dei Dardani nella Macedonia, V, 97 — Peonia era pur chiamata una volta l'Emazia, XXIV, 8.
- Pepareto, isola dell'Arcipelago, occupata da Attalo, X, 42.
- Perea, campo sotto il dominio dei Rodii; Filippo ordina sia restituito ai Rodii, XVII, 2, 6, 8 — vi è ospitato Tolomeo Fiscone (minore) veniente da Roma, XXXI, 25.
- Perga, città della Pisidia, occupata dall'esercito degli Achei, V, 73 — il prefetto del presidio di Antioco da Perga in potere del console Manlio, XXII, 25.
- Pergamo, residenza di Attalo, V. 78— e di Eumene, XXV, 6— Filippo non potendo impossessarsi di Pergamo ne devasta il territorio e i tempii, XVI, 1— Antioco inutilmente in-

vado Pergamo, XXI, 8 — rinchiude Eumene fra le sue mura, XXII, 3 — in Pergamo i legati romani cercano di conciliare la pace fra Eumene e Farnace, XXV, 5 — Prusia, dopo vinto Attalo, spoglia e devasta i tempii a Pergamo, XXXII, 25.

Pericle governa gloriosamente la repubblica degli Ateniesi, 1X, 23.

Perigene, prefetto della flotta di Tolomeo Filopatore nella guerra celesiriaca, V, 68, 69.

Perinto, città della Tracia; Filippo ordina che, a tenore det patti conchiusi, se ne tragga i presidii e venga lasciata libera, XVII, 2; XVIII, 27.

Perrebii, cittadini di Perrebia, liberati dai Romani, XVIII, 29, 30 — chieggono ai Romani le fortezze state loro prese da Filippo nella guerra antiochica, XXIII, 4, 6; XXIV, 1.

Perseo, figlio maggiore di Filippo, I, 3; XXIV, 7-invidioso del minor fratello Demetrio, trama insidie contro di lui, 3, 7, 8 - principii del suo regno illustri, XXVI, 5 guerra persica, III, 3, 5, 32 - suo principio, XXVII, 1-Persee con lettere rende ragione alle città di Grecia del suo colloquio coi Romani, e manda per lo stesso motivo legati ai Rodii, 4-il senato ordina ai legati di Perseo di uscire di Roma e d'Italia, 7-Perseo chiede ai Romani la pace dopo essere stato da essi sconfitto, 8 - con iterate ambascerie invita Genzio a stringer seco alleanza. ma scioccamente non manda a lui il chiesto danaro. XXVIII, 8 - finalmente stringe seco lui alleanza, XXIX, 2 manda legati ad Eumene, ai Rodii, ad Antioco, 3 - Perseo si perde d'animo dopo essere stato vinto in battaglia da L. Paolo Emilio, 6 - si da alla fuga, 7 - gli parve di scorgere un presagio della sua morte in un eclisse di luna, 6.

## Persia vedi Persiani.

Persiani, loro imperio rinchiuso nell'Asia, l. 2—i Persi guerreggiarono in mare contro i Greci colle triremi, non con quinqueremi, siccome i Cartaginesi coi Romani, 63—re dei Persi, II, 37—guerra portata dai Persi nella Grecia. IV. 31—i Tebani abbracciarono le parti dei Persi, tei—



i Lacedemoni consegnano le città greche dell'Asia ai Persi, 49 — causa, pretesbe e principio della guerra dei Greci contro i Persi, III, 6, 9 — Alessandro esige dai Persi una soddisfazione per le recate ingiurie, IX, 34 — ciò nondimeno risparmia i luoghi sacri, V, 10 — Callistene riferisce che una gran parte dei Persi fuggitivi, dalla battaglia d'Isso siano periti nelle cavità della terra in Cilicia, XII, 10 — savie leggi dei Persi riguardanti gli acquedotti, X, 28 — arcieri persi nell'esercito di Antioco a Raffia, 7, 79.

Pessino, castello della Galazia, ove sorge un tempio alla Bea Madre, XXII, 20:

Petelini, serbando fede ai Romani, sono soggiogati per mezzo della fame dai Cartaginesi, VII, 1.

Petreo, amico di Filippo, è spedito legato da questi el Lacedemoni, IV, 24— soccorre a Dorimaco etolo coll'esercito in Tessaglia, V, 17.

Petronio C., legato dei Romani in Asia a investigare le cose di Prusia e di Attalo, XXXII, 26.

Piecenza, colonia romana nella Callia cispadana sul 160, III, 40 → era sede degli Anani, II, 32 — Scipione. vi pone i isuoi accampamenti, III, 66 → vi sono raccolti i fuggiaschi dalla battaglia della Trebbia, 74 — il console comanda vi si riunisca l'esercito destinato a guerreggiare i Liguri, XXXIII. 8.

Piceno, campo diviso fra i cittadini romani dopo vinti i Senoni, II, 21 — è saccheggiato da Annibale, III, 86.

Pictoni, popolo della Gallia, XXXIV, 10,

Pilo, castello marittimo della Messenia, invano asselito da Secrdilaida e da Demetrio Fario; IV, 16, 25; IX, 38 — i legati dei Messenii discutono al cospetto del senato di Roma cogli Achei circa il possesso di Pilo, XVIII, 25.

Pilone, luogo nella via Egnazia ove confina l'Illirio cella Macedonia, XXXIV, 12.

Pinaro, fiume della Cilicia, XII, 17.

Pirenei (monti). XXXIV, 7 — valicati da Annibale, III, 35, 40, 41 — i monti Pirenei vanno a terminere nel mare Mediterraneo, 29. Pireo, porto di Atene, XVI, 26.

Pirgo, castello della Trifilia, IV, 77 — preso da Filippo, 80.
Pirgo, castello degli Elei vicino a Lasione, preso da Filippo, V. 162.

Pirreo, casa reale di Pirro nell'Ambracia, XXII, 10.

Pirria, etolo, capitano, mandato dagli Elei agli Etoli, saccheggia l'Acaja, V, 30 — fa una incursione nella Messenia onde congiungere con Licurgo il suo esercito; ma respinto ritorna in Elide, V, 91, 92 — gli Etoli domandano sia surrogato da altro duce, 94.

Pirrico, amico una volta di Filippo, che lo fa uccidere, e ne incatena pure i figli, XXIV, 8.

Pirro (castello di), luogo della Laconta che ebbe il nome da Pirro, dato da Achille, figlio di questi, V, 19.

Pirro, re dell'Epiro, invitato dai Tarentini a portarsi in Italia, 1, 6 — si reca in Italia due anni prima della strage delfica dei Galli, 11, 20 — già trattavasi di Pirro fra i Romani ed i Cartaginesi nel trattato conchiuso avanti la guerra sicula, 111, 25 — Pirro come Alessandro e i suoi successori guerreggiò senza insidie e sempre in campo aperto, XVII, 3 — nella guerra coi Romani si valse di armi e soldati italiani, ed alternativamente collocò nel campo manipoli instrutti secondo la disciplina dei Romani, e manipoli ordinati a falange, XVIII, 11 — Nereide, figlia di Pirro, da cui provenne il suo nipote Geronimo re dei Siracusani e figlio di Gerone, VII, 4 — la reggia di Pirro fu la città di Ambracia, XXII, 15.

Pisa, prima città dell'Etruria venendo dalla Liguria, II, 16 — Scipione, scorrendo la spiaggia della Liguria, giunge in cinque giorni da Pisa a Marsiglia, III, 41 — indi ritorna a Pisa, 56.

Pisatide, agro piseo, parte dell'Elide nel Peloponneso, 1V, 74.

Pisidia, saccheggiata da Acheo, V. 57 — gli abitanti sono da Garsieri esortati in nome d'Aoheo a prendere le armi contro i Selgei, 72 — i Rodii dopo la guerra anticochica consentono ai Romani di dare la Pisidia ad Eumene, XXII, 5. Pissantini, popolo illirico: la loro città forte Orgiso è da Filippo tolta a Scerdilaida, V, 108.

Pisseo, castello della Pelagonia, ruinato da Scerdilaida, V, 108. Pitagorei, loro collegi nella Magna Grecia incendiati, 11, 39. Pitea, viaggiatore e geografo, criticato da Polibio come spac-

ciator di fole, XXXIV, 5.

Pitea, tebano, XL, 1 — abbandonata la patria, si rifugia colla
moglie e coi figli nel Pelovonneso. 3.

Pito, legato di Prusia a Roma, XXXI, 6.

Pitodoro, legato dei Lampsaceni ai Romani, XVIII, 35.

Pizia, perchè ad essa ricorresse Licurgo ogniqualvolta aveva a promulgare qualche sua legge, X, 2.

Piziada, prefetto del mare Eritreo, V, 46.

Pizias, pellense, è dagli Achei messo a governatore di Psofide, città dell'Acaja, IV, 72.

Platano, castello della Fenicia, V, 68.

Platone spiega assai bene la trasformazione delle repubbliche in altri modi di governo, VI, 5 — dice, la repubblica dei Cretesi simile a quella della Laconia, 45 — repubblica di Platone, 47 — favola arcadica citata da Platone degli uomini tramutati in lupi, VII, 13 — suo detto memorabile: Sarebbero beati gli uomini se reggitori ne fossero i filosofi, XII, 28.

Platone, capitano degli Illirici, che Filippo mandò in soccorso dei Cretesi, IV, 55.

Pleurato, re dell'Illiria, padre di Agrone, II, 2.

Pleurato, figlio di Scerdilaida, conduce le truppe con esso contro i popoli dell'Epiro, alleati di Filippo, X, 41 — gli sono date da T. Quinzio Licnide e Parto, città dell'Illiria che erano già in potere di Filippo, XVIII, 30; XXI, 9; XXII, 4.

Pleurato, figlio di Pleurato, ucciso da Genzio suo fratello, XXIX. 5.

Pleurato, esale illirico, legato di Perseo al re Genzio, XXVIII, 8.
Po, fiume, celebrato dai poeti col nome di Eridano, chiamato
dagli indigeni Bodenco; corso e porti del flume, favola
di Fetonte, It, 16— parecchi fiumi influiscono nel Po.

di Fetonte, ll, 16 — parecchi fiumi influiscono nel Po, XXXIV, 10 — nel Po influisce l'Adda nella regione degli

Insubri, II, 32 — presso il Po vi sono due colonie di Romani: una di qua dal Po detta Piacenza; l'altra Cremona, oltre il Po, III, 40 — Scipione supera il Po, 56 — è fugate da Annibale presso il Po (fra il Po ed il Ticino), in battaglia equestre, iri e 64; X, 3; risaraa al di qua del Po, III, 68 — Annibale passa il Po, ivi.

Polemarchi, magistrati delle città del Peloponnese che tengono le chiavi della città, IV, 17; IX, 17.

Polemarco, arsinoese, legato degli Etoli a Roma, XVII, 10.

Polemocle, sapitano di nave dei Rodii, mandato contro i Bizantini, IV, 52 — quindi in Creta colla fiotta ad istanza dei Gnossi, 53 — accusato di avere ucciso Timerco cittadino eleuterneo; vi.

Polemocrate, padre di Limneo, XXIX, 3.

Poliarato, rodio, indarno si sforza con Dinone di distaccare i Rodii dalla parte dei Romani a favore di Perseo, XXVII, 6 — Tolomeo Popilio ordine sia spedito Poliarato a Roma, XXIX, 11.

Poliasio, luogo della Laconia, XVI, 16.

Polibio, megalopolitano, uno dei capitani achei sotto Filopemene nella battaglia a Mantinca con Macanida, XI, 15.

Polibio (lo storico nostro), megalopolitano, scrittore di storie. figlio di Licorta, XXIII, 1 - egli scrisse la sua storia ad uso particolarmente dei Greci, I. 3 - intraprende il viaggio per le Alpi onde conoscere e studiare sul luogo la verità delle sue narrazioni, III, 48 - per lo stesso scopo percorse l'Africa, la Spagna, la Gallia, e navigò anche l'Oceano, atlantico, 59 - delle cose da lui descritte nella sua storia, una parte accaddero a memoria sua; una parte a memoria dei padri; di alcune delle quali fu egli stesso partecipe; le altre furono da lui raccolte da testimonii oculari, IV, 2 - fu benemerito dei Locri, XII, 5 - amichevolmente ammonisce Zenone, rodie, di un errore nella sua storia commesso, e brama che altri faccia le stesso con lui, XVI, 20 - è nominate legate con Licorta ad Arate da Tolomeo Epifane, ma la legazione non ha luogo, XXV, 7 - Posidonio deride Polibio che scrive

avere T. Gracco rovinate trecento città della Celtiberia. XXVI, 4 - è preso in sospetto dai Romani, XXVIII. 3 è nominato prefetto della cavalleria degli Achei essendo pretore Arcone, 6 - aringa perchè siano resi pnori ad Eumene, 7 - spedito legato a Q. Marcio Filippo console in Tessaglia onde offrirgli gli ainti degli Achei, che però non sono accettati, 10 - ma essendosi trattenuto negli accampamenti romani prende parte agli avvenimenti allora occorsi, 11 - per ordine del console nega ad Appio Centone gli ajuti degli Achei di cui era stato richieste, ivi - Polibio descrisse anno per anno tutti i fatti di ogni popolo cominciando la storia di ciascun anno dagli avvenimenti d'Italia, 14 - opina siano a spedirsi soccorsi ai fratelli di Tolomeo contro di Antioco, XXI., 8 - i Tolomei chieggono agli Achei sia Polibio mandato prefetto della cavalleria destinata in loro aiuto, ivi - o almeno sia dato a loro capitano, rifiutandosi i soccorsi dagli Achei, 10 - consiglia a Demetrio, figlio di Seleuco, ostaggio in Roma, di darsi alla fuga e trasferirsi nella Siria a ricuperare il regno, XXXI, 9 - ama in modo particolare la caccia, 22; XXXII, 15 - mentre gli altri esuli vengono sparsi per le altre città d'Italia, Fabio e Scipione ottengono che Polibio rimanga in Roma, 9 gli è data facoltà di ritornare in patria con altri esuli; pei quali avendo egli chiesto maggiori favori, è deriso da Catone, XXV, 6 - si tralliene con Massinissa, IX, 25 accompagna Scipione alla espugnazione di Cartagine, XXXIX, 3 - interviene alla espugnazione di Corinto, XL, 1 - vendica l'onore di Filopemene, di Arato e di Acheo, 8 - ordina lo stato dell'Acaia per ordine dei dieci legati romani; è insignito di onori dai suoi ed ottiene una statua, 10 - fu in Egitto regnando Tolomeo Evergete Fiscone, XXXIV, 14 - a Sardi, nell'Asia, si trattenne con Chiomara, moglie di Ortiagonte, regolo dei Galli, XXII, 21 - scrisse separatamente dalla sua storia in tre libri la vita di Filopemene, la guerra Numantine, sulla Tattica: dell'abitare sotto l'Equatore, delle zone e dei poli del mondo, X. 24.

Policieto di Cirene, ambasciatore di Geronimo ad Annibale, VII, 2.

Policna, castello degli Argivi, preso da Licurgo re di Sparta, IV, 36.

Policrate, argivo, figlio di Mnasiada, aringa i soldati di Tolomeo Filopatore, V, 63 — esercita i cavalieri, 65 — ed è loro capitano nella battaglia di Rafia, 82 — è creato prefetto di Cipro ove ammaestra fedelmente, XVIII, 38; XV, 29 — dimesso da Cipro accusa Scopa, XVIII, 37, 38 — s'impadronisce degli Ottimati egiziani ribelli, e li dà in potere del re. XXIII, 16.

Policrito, spogliò il tempio di Nettuno in Mantinea, IX, 34. Polieno, da Ciparissa, compagno di Filopemene, XI, 18.

Polifanto, è mandato da Filippo con truppe a difendere la Focide e la Beozia. X. 42.

Polifonte, spartano, scampa alla strage fatta dal partito etolico, e si rifugia presso Filippo, IV. 22.

Polimede, egiese, è preso in guerra dagli Elei, V, 17.

Polirreni Cretesi, abbandonano i Cnossi per abbracciore il partito dei Littii, IV, 53 — mandano cinquecento Cretesi in aiuto a Filippo ed agli Achei, 55.

Polissenida di Rodi, capitano dei Cretesi nell'esercito di Antioco, X, 29.

Pompida, esule tebano, XXVII, 2.

Ponto Eusino: i Bizantini esigono gabelle dai naviganti nel Ponto, III, 2 — l'entrata del Ponto è in potere dei Bizantini, IV, 38; XXXI, 24 — sua grandezza; i due suoi ingressi; Bosforo Tracio e Cimmerio, IV, 39.

Ponto (regno del), così chiama Polibio la Cappadocia sul Ponto, V, 43.

Popilio Cajo, è mandato ambasciatore ai Tebani, Achei; Etoli, Acarnani, in occasione della guerra di Persia, dal proconsole A. Ostilio, XXVIII, 3 — è mandato dal senato in Egitto ad Antioco Epifane re della Siria, XXIX, 11 caccia da Cipro le truppe di Antioco; dietro sua richiesta Mendeida è rimesso in libertà dai Tolomei, XXX, 11.

Popillio Lena, ambasciatore dei Romani in Liguria, XXXIII, 7. Porcio M. Catone, XL, 5 — console nella Spagna, in un sol giorno ordina che siano demolite le mura di tutte le città al di qua del Beti, XIX — si sdegna del gran lusso introdotto in Roma, XXXI, 24; XXV, 6 — suo onorrevole giudizio su Scipione Emiliano, allora in Africa, XXXVI, 6; XL, 6.

Porfireone, castello della Fenicia, V, 68, 69.

Porte della Cilicia, XII, 9.

Porte dell'Amano, XII, 17.

Postumio Aulo, console con Gneo Fulvio nell'anno di R. 525, II, 11.

Postumio A. Albino, è mandato ambasciatore ai Dardani ed ai Tessali contro Perseo ed i Bastarni, XXVI, 9.

Postumio A. Albino, pretore urbano, XXXIII, 1 — è mandato ambasciatore per far cessare la guerra fra Attalo e Prusia, 11 — console con L. Lucullo, XXXV, 3; XL, 6.

Postumio L. Albino, detto anche Magello, console con Q. Mamilio, assedia e prende Agrigento, I, 17, 19; riceve in amicizia parecchie città dell'Illiria, ed impone una dura pace a Teuta ed agli Illirii, II, 11.

Postumio L. Albino, pretore, è mandato nella Gallia cisalpina, III, 106 — è esterminato con tutto l'esercito, 118.

Potina, alessandrina, celebre suonatrice di flauto, XIV, 11. Potione, pritanide dei Rodii, XXIII, 3.

Prasia, castello degli Argivi, preso da Licurgo re di Sparta, IV, 36.

Pratione, ambasciatore dei Rodii ad Antioco Epifane in Egitto, XXVIII, 19.

Prenesto, una delle città dell'Italia ove può rifugiarsi quel cittadino romano che si è reso colpevole di qualche delitto, VI, 14.

Pretuziano, territorio, Ill, 87.

Prienesi, cittadini di Priene, città della Jonia, XXXIII, 12 non vogliono consegnare ad Ariarate il danaro stato quivi deposto da Oroferne, 13.

Prinasso, città della Caria, è assediata e presa da Filippo, XVI, 11.

Prione, collina dell'Africa ove è schiacciato l'esercito di Spendio e di Autarito, 1, 85. Pritanide, filosofo peripatetico, scrisse le leggi dei Megalopolitani, V, 93.

Proandro, etolo, si finge amico dei Romani, XXVIII, 4.

Pronni, città di Cefallenia con porto, V, 3.

Propo, collina eminente nel monte Oligirto nell'Arcadia, IV, 11.
Propontide, comunica col Ponto per mezzo del Bosforo di
Tracia, IV, 39; XVI, 29; IV, 44; XXIII, 14:

Proslao, sicionio, è creato dagli Achei prefetto della rôcea di Psofide, 1V, 73.

Prusia, re di Bitinia, è invitato dai Rodii a muover guerra al Bizantini, IV, 47 — accetta l'invito essendo sdegnato contro di essi, 48, 49, 50, 52 — condizioni della pace conchinusa fra esso ed i Bizantini, ivi — manda dei soccorsi ai Rodii afflitti dal terremoto, V, 90 — estermina i Galli Egosagi, chiamati in Asia da Attalo, 111.

Prusia, figlio del precedente; re di Bitinia: è parente di Filippo re di Macedonia, XV, 23, 24; XVII, 4; XXI, 9—
è in guerra con Eumene, ed è soccorso da Friippo, III, 3;
XXIII, 18; XXVI, 6; XXX, 16— manda ambasciatori a
Roma per accusare Eumene, XXXI, 6, 9; XXXII, 3—
vince Attalo in battaglia, atterra i templi di Pergamo e
devasta il paese, 26— nel ritorno il suo esercito soffre
la fame e malattie; per l'intervento dei Romani è costretto
a fare pace con Attalo, XXXIII, 10— fu di poco ingegno
e scostumato, XXXVII. 2.

Psofide, città antica e munitissima dell'Arcadia, appartenente agli Elei, IV, 70 — è il loro propugnacolo contro gli Achei e fortezza di guerra, 71 — è presa da Filippo che la consegna agli Achei, 72.

Pupio L., legato dei Romani ai Liguri, XXXIII, 7.

Q

Quinto (non si sa quale), era stato ambasciatore con Canuleio in Egitto al tempo dei fratelli Tolomei Filometore e Fiscone, XXXI, 18.

Quinto (forse identico al precedente), è mandato ambasciatore per far cessare la guerra dei Rodii coi Cretesi, XXXIII, 14. Quinto, che è menzionato al libro XXXV, 4, è Quinto Fulvio il Nobile.

Quinzio T. Crispino, console con M. Marcello, cade nelle mani dei Cartaginesi, X, 32.

Quinzio Tito Flaminino, console con Gneo Domizio, XXII, 15 — ha un colloquio con Filippo sulla spiaggia del golfo Maliaro, XVII, 1, 9 — gli si. proroga il comando nella Macedonia, 12 — appena in età di trent'anni, amministra ogni cosa con singolare sagacia, tri — vince e mette in fuga Filippo a Cinocefala, XVIII, 1, 10 — gli concede una tregua ed un colloquio a Tempe, 17, 22, 26, 29; XXIII, 2; XXIV, 3, 4 — è nominato ambasciatore a Prusia ed a Seleuco; è amico di Dinocrate, messenio, nemico di Filoperiene, 5.

## R

Rabbatamana, città dell'Arabia, espugnata di viva forza da Antioco, V, 71. Rafia, prima città della Celesiria che s'incontra venendo dal-

RSiia, prima città della Celesiria che s'incontra venendo dall'Egitto, V, 80 — battaglia di Rafia fra Antioco e Tolomeo Filopatore, 82 — Antioco; dopo la battaglia, entra in Rafia, 85 — ma avvicinandosi Tolomeo si rilira a Gaza, 86.

Ranco, città di Creta, XXXI, 1; XXXIII, 15.

Reggio, città della Sicilia, sullo stretto di Messina che le sta dirimpetto, I, 7— è assediata da Dionisio il padre, 6 è soggiogata per forza dal presidio romano, ivi e IlI, 7, 26; V, 110— vi si reca Annibale da Roma, IX, 7, 9; X, 1.

Reti: nel loro territorio havvi un passaggio nelle Alpi, XXXIV, 10.

Rimini, vedi Arimino.

Rinco, località presso Strato in Etolia, VI, 59.

Rindaco, flume della Misia, detto Megisto da Polibio, V, 77. Rinocolura, ultima città dell'Egitto, presso la Celesiria, V, 80.

Rio, promontorio dell'Acaia all'entrata del golfo di Corinto, con porto o comoda stazione navale, donde si passa in Etolia, IV, 10, 19, 26; V, 28, 29. Rio, promontorio dell'Etolia, dirimpetto a Rio dell'Acaia, V, 94.

Rio, stretto fra i due promontorii del medesimo nome, IV, 64. Rizone, flume e città dell'Illiria, ove si rifugiò Teuta, II, 11. Rodano, flume, sue sorgenti e suo corso, III, 47: II, 15.—

Timeo disse che il Rodano sbocca in mare per cinque bocche, Polibio per due, XXXIV, 10; III, 41, 111 — i Galli Gesati abitano fra il Rodano e le Alpi, II, 22 — vi giunge Annibale, III, 47 — lunghezza della strada percorsa da Annibale dalla Spagna al Rodano, 39, 42, 45, 46 e 47.

Rodi, Rodii, colonia d'Argo, XXII, 7; IX, 27 - i Rodii inseguono Demetrio Fario che saccheggiava le Cicladi, IV, 19, 47 - unitamente a Prusia fanno guerra ai Bizantini per aver voluto imporre diritto di gabella sulle navi che entravano nel Ponto Eusino, III, 2; IV, 47, 52 - insistono presso Tolomeo perchè rimetta in libertà Andromaco padre di Acheo, 51, 53, 56; V, 24, 63, 100 - Rimediano in breve tempo alle sciagure loro arrecate dal terremoto coi doni loro inviati dai re, dai principi e dai cittadini di molte città, 88, 90 - Eraclide per ordine di Filippo arde la flotta dei Rodii, XIII, 3 - dichiarano Filippo nemico, XV, 22 - uniscono la loro flotta con quella di Attalo nella battaglia di Chio contro Filippo, XVI, 2, 41, 26, 35 - loro domande nel colloquio di T. Quinzio con Filippo, XVII, 2; XVIII, 24; XXI, 8, 14; XXII, 5 intercedono presso i Romani a pro degli Etoli, ed ottengone loro la pace, 8, 12, 13, 14, 26 - i Romani dopo la guerra contro Antioco danno a' Rodii la Licia e la Caria sino al fiume Meandro, 7, 27; III, 3; XXIII, 3; XXV, 5vincono i Licii in guerra, XXXI, 7; XXX, 15 - sono in guerra coi Cretesi, XXXIII, 14, 15.

Rodofone, rodio, invita i suoi a favorire le parti dei Romani, XXVII, 6; XXVIII, 2 — ed è perciò mandato ambasciatore a Roma, XXX, 5.

Rodone, ambasciatore dei Focesi a Seleuco figlio di Antioco il Grande, XXXI, 4.

Rodope, monte della Tracia, XXXIV, 10.

Roma, presa dai Galli, I, 6; ll, 18 — timore che prese i Romani all'annunzio che Annibale era giunto nella Gallia cisalpina, III, 61 — di nuovo dopo la battaglia al lago Trasimeno, 85 — prima della battaglia di Canne, 112 dopo, 118; IX, 5 — colosso eretto in Rodi al popolo romano nel tempio di Minerva, XXXI, 16.

Romani ed impero romano, I, 2 - primo loro esercito uscito d'Italia, 5 - prime navi da guerra, 20 - loro grandezza d'animo e mirabile audacia, 20, 55; VIII, 3 - osano combattere contro il mare e il cielo stesso, I, 37 - sono pervicaci e terribili nelle avversità, XXVII, 8 - è loro ceduta la Sicilia dai Cartaginesi, I, 63 - diventarono potenti non già a caso o per fortuna, ma di loro saggezza e virtù, 3, 64; XVIII, 11; I, 83, 88; III, 10; I, 13; II, 2, 12 - sono fatti partecipi ai giuochi istmici, ivi e III, 1, 4, 59 - diventano molto religiosi e superstiziosi in tempi avversi: così fu dopo la battaglia di Canne, III, 118; V, 104; XI. 7; V, 105 - dichiarano guerra, di rado tendono insidie, XIII, 3; II, 33; X, 15; VI, 14, 25 - fanno alleanza cogli Etoli e con Attalo contro Filippo, e mandano loro in aiuto Sulpicio colla flotta, IX, 30, 42; X, 41; XI, 6; XVI, 26, 27, 34; XVIII, 18; XXXII, 11, 20 sono soliti trattare liberalmente i re Ioro alleati, XXI, 9: XXV, 1; XXXI, 18.

Roscino, flume della Gallia, XXXIV, 10.

Rositele, sicionio, ambasciatore degli Achei a Tolomeo Epifane, XXIII, 1.

Rosso (mare), IX, 43; V, 46, 48, 54; XIII, 9.

S

Sagalassei (ferritorio dei), è saccheggiato dal console Gneo Manlio che li riceve per antici, XXII, 19.

Sagunto, III, 11, 17; I, 61; VI, 37 — situazione e territorio della città, 17 — sono amici e sotto la protezione del popolo romano, III, 15, 21, 30 — con numerosi inviati fanno certi i Romani dei progressi di Annibale in Ispagna, III, 15 — è oppugnata ed espugnata da Filippo, III, Vol. IX. - Polible 18 17; XV, 17 — quest'ingiuria fu causa della seconda guerra punica, III, 8, 98 — à assediata dai fratelli Scipioni, 97, 98 — Abilice tratto in inganno; Rostare consegna al Romani gli ostaggi spagnuoli, ivi.

Sai, città dell'Egitto, XXIII, 16.

Salassi, nel loro paese havvi un passaggio per le Alpi, XXXIV. 10.

Samaria, Antioco il Grande manda Ippoloco e Cherea a prefetti di Samaria, V, 71; XXI, 39.

Samico, castello della Trifilia, IV, 77 — se ne impadronisce Filippo, 80.

Samo o Samio, figlio di Crisogono, poeta epigrammatico del re Filippo, V, 9 — che lo fa uccidere, XXIV, 8.

Samo, isola appartenente all'Egitto sotto Tolomeo Filopatore, V, 35 — è invasa da Filippo re di Macedonia, III, 2 vi si ferma L. Emilio Regillo colla flotta romana, XXI, 6.

Samosata, città della Comagena, XXXIV, 13.

Sannio, vi entra Annibale, III, 90 — via che dal Sannio mette a Capua, III, 91; IX, 5.

Sanniti: sono debellati dai Romani, I, 6 — sí collegano coi Galli e mettono in rotta i Romani nel territorio Camerte, che se ne vendicano dando loro una grave sconfitta nel territorio Sentinate, II, 18, 24 — Sannite è il cognome di Magone, IX, 25.

Santii (i), popolo della Licia, mandano ambasciatori a Roma ed agli Achei contro i Rodii, XXVI, 7.

Santippo, spartano, capitano dei Cartaginesi, vince in battaglia e fa prigioniero Regolo, I, 32, 34.

Saporda, una delle vie per le quali dalle strette del monte Climace si passa dalla Miliade nella Pisidia, V; 72.

Sarasside (stretto di) nel Bosforo di Tracia, IV, 39.

Sardanapalo; iscrizione posta sul suo sepolero, VIII, 12; XXXV.I, 2.

Sardegna, isola notevole per numerosi abitanti, e abbondanza delle frutta, I, 76 — è tutta în potere dei Cartaginesi, 10 i Romani gliela vogliono togliere, 24 — Annibale, mandato in Sardegna colla flotta, è assediato dai Romani e perde molte navi, ivi e 79, 83 — i mercenarii cartaginesi sono

- cacciati dall'isola dai Sardi; e perciò l'isola fu perduta pei Cartaginesi, 79, 88; Ill, 10, 27, 28; XXVI, 7.
- Sardi, città della Lidia, V, 77 città munitissima, intorno alla quale già da due anni durava l'assedio di Anticoo; è tuttavia presa per l'audacia di Lagora, YII, 15, 18 — la fortezza, dopo preso Acheo, s'arrende ad Anticoco, VIII, 17, 23; XXI, 9, 10; XXII, 21; XXXI, 10.
- Sardo (mare), J. 10; III, 41; 47; XXXIV, 6 il promontorio di Lilibeo divide il mare Sardo dall'Africano e Libico, 1, 42 — nel mare Sardo ha la foce il flume Narbone, III, 37, 41.
- Sarsinati ed Umbri, abitanti dell'Appennino, s'oppongono ai Galli nella guerra gallo-cisalpina, Il, 24.
- Sasone, isola all'ingresso del mar Jonio, V. 110.
- Satione, città dell'Illiria, presso il lago Licnidio, presa da Filippo, V, 108.
- Satiro, ambasciatore degli Achei a Roma, XXXI, 6.
- Satiro, ambasciatore degli Iliesi, intercede presso i Romani per i Licii, XXIII, 3.
- Scardo, montagna dell'Illiria, XXVIII, 8.
- Scerdilaida o Scerdilada, illirico, capitano delle truppe della regina Touta, entra nell'Epiro per le strette dell'Antigonea, vince gli Epiroti presso Fenice; quindi conchiusa una tregua ritorna in paese, II, 5; V, 3, 4.
- Scilla, di cui parla Omero, XXXIV, 2.
- Scilleo, promontorio dei Bruzii in Italia, nello stretto di Sicilia, XXXIV, 2.
- Scipione Greo Cornelio Asina, cónsole nella prima guerra cartaginese, è presò colla flotta presso le isole Lipari, I, 21; YIII, I — console di nuovo, caccia i Cartaginesi da Palermo, I, 38.
- Scipione Gneo Cornelio Calvo, console con M. Claudio Marcello, fa guerra agli Insubri, prende Acerra e Milano, ...II, 34.
- Scipiono Gneo Cornelio, fratello di Publio padre dell'Africano il ntaggiore, è mandato dal fratello console a portare la guerra in Ispagna, III, 49, 56 — prende Annono vinto in battaglia, e Indibile; soggiogò ai Romani la Spa-

gna sino all'Ebro, 76 — vince in baltaglia navale Asdrubale presso le foci dell'Ebro, e gli prende gran numero di navi, III, 95, 97; VIII, 3 — muore nella Spagna, X, 7, 36.

- Scipione Gneo Cornelio (non si sa di qual famiglia), uno dei dieci ambasciatori aggiunti a T. Quinzio, mandati al re Filippo, XVIII, 31.
- Scipione L. Cornelio, fratello di Publio Africano il maggiore; coll'appoggio del fratello ottiene di essere creato edile, X, 4 — fatto console, è mandato alla guerra etolica, e contro Antioco, XXI, 2 — ritorna trionfante in Roma, XXII, 7.
- Scipione L. Cornelio (forse il precedente) è mandato dal senato per conciliare la pace fra Antioco il Grande e Tolomeo Epifane, XVIII, 32.
- Scipione P. Cornelio, padre dell'Africano il maggiore, console con T. Sempronio, III, 41; IV, 66 gli tocca in sorte la Spagna, III, 40 partito da Pisa colla flotta e coll'esercito alla volta della Spagna, giunge, in Marsiglia, 41 i suoi cavalieri, mandati ad esplorare, fugano i Nuimidi di Annibale, si muove coll'esercito contro gli accampamenti di Annibale, 43 non avendo potuto raggiungerlo, ritorna alle navi, e riparte per la Gallia cisalpina, 48, 56, 61, 69, 66, 70, 97, 98, 99; VIII 3; X, X, 3, 7.
- Scipione Publio Cornelio Africano il maggiore, figlio di Publio, XXIV, 9; XV, 35; XVIII, 18; XXXII, 12, 13; X, 2; 3, 5, 9— ancor giovane salvò il padre, che lo chiamò Salvatore, X, 3, 4— in età di ventisette anni è mandato comandante in Ispagna, oppugna e prende Nuova Cartagine, X, 6, 9, 18, 19, 20, 34, 38, 40— superò tutti per grandezza d'animo, ivi— vince in battaglia a Beenla Asdrubale fratello di Annibale, 39— vince ad llipa Asdrubale, figlio di Giscone, Magone e Massinissa; XI, 20, 24, 25, 30— vinto il ribelle Indibile, ritorna a Roma Irionfante della Spagna, 31— andato in Africa vi assedia Utica, XIV, 1, 7— inganna Siface con ambascierie, ivi— incendia gli accampamenti di Siface e di Asdrubale, 4, 6— vinti i Cartaginesi ai Magni Campi, prende molle

città dell'Africa, 8; XVII, 4, 5 — vince in battaglia Annibale presso Zama, 9, 16 — accorda la pace ai Cartaginesi, 18 — ritorna a Roma e vi trionfa dell'Africa, XVI, 23; XV, 35; XXI, 2, 9, 10, 12, 13; XXIV, 9 — mori quasi contemporaneamente a Filopemene ed Annibale, XXXII, 13.

- Scipione P. Cornelio, figlio naturale di Africano il maggiore, nel principio della guerra contro Antioco è da questi fatto prigioniero, XX, 12.
- Scipione P. Cornelio Emiliano, Africano il minore, figlio naturale di L. Emilio Paolo, giovanetto accompagna il padre in Macedonia, XXXV, 4 — si batte in un singolare combattimento con un provocatore spagnuolo, 5, 6 assesta in Cirta nell'Africa gli affari di Massinissa moro, XXXVII, 3 — mentre oppugnava Cartagino, manda Gulussa ad Asdrubale, prefetto della città, per offrirgli pace, XXXIX, 2 — espugna Cartagine e ne compiange la sorte, 3.
- Scipione P. Cornelio Nasica, genero dell'Africano il maggiore, riesce di grande utile a L. Emilio nella guerra persiana, XXIX, 6: XXII, 13.
- Scirone, eforo dei Messenii, IV, 4.
- Sciti: Dario volendo far loro guerra fa costruire un ponte sul Bosforo di Tracia, IV, 43 — confinano colla Battriana, X1, 34; IX, 34; VIII, 5.
- Scitopoli, città situata ove il Giordano esce dal lago Tiberiade, si dà ad Antioco il Grande, V. 70.
- Scopa, etolo, cognato di Aristone pretore degli Etoli, cui rimise le faccende della guerra e l'amministrazione di altre cose, IV, 5 con una moltitudine di Etoli passa nel Peloponneso, e da Figalea fa una scorreria nella Messenia, 6 fingendo di ritornare in Etolia assale Arato cogli Achei a Cafla, e dà loro una grande sconfitta, 10, 12 è creato pretore degli Etoli, 27 mentre Filippo invade l'Etolia, Scopa si porta cogli Etoli in Macedonia e devasta Dio, 62; V, 3, 11; XIII, 1, 2 è creato capitano delle truppe di Tolomeo Epifane, riacquista la Giudea, XVI, 39 è vinio da Antioco nella battagita di Panio,

colla quale vittoria Antioco è di nuovo padrone della Palestina, ivit; XVI, 18 — volendo tentare novità in Egitto, è incatenato e fatto morire di veleno, XVIII, 36, 38. Scopio, località presso Tebe Ptia, V. 99.

Scorda, città dell'Illiria, XXVIII, 8.

Scotita, luogo fra Tegea e Sparta, XVI, 37.

Scotnsa, città di Tessaglia, X, 42; XVIII, 3 — suo territorio, XVIII, 3.

Segesamo, città dei Vaccei nella Spagna, XXXIV, 9.

Selasia, o meglio Sellasia, città della Laconia: presso di essa Antigono sconfigge Cleomene, II, 65; IV, 69 — sua situazione, 65 — Zenone lo storico scrisse delle assurdità sulla posizione della città, XVI, 16 — Pilopemene conduce gli Achei da Tegea in Sellasia per indi fare una scorreria nella Laconia, XVI, 37.

Seleucia, V. 54, 58, 59.

Seleucia sul mare, regia città della Siria, già sede dell'impero, è sotto il dominio dell'Egitto fin dal tempo in cui
Tolomeo Evergete, sdegnato con Seleuco Callinico pel
caso di Berenice, aveva dichiarato guerra alla Siria, V,
58 — sua posizione e paesi circostanti, 59 — è assediata
per terra e per mare da Antioco, a cui si arrende, 60 —
dalla Celesiria ritorna a Seleucia per isvernarvi, 66.

Seleucia sul Tigri, al di qua del fiume nella Mesopotamia, V, 45, 46 — è presa da Molone, 48 — i Seleucesi sono trattati crudelmente da Ermea. V, 54.

Seleucia di Zeugma sull'Eufrate in Mesopotamia; di qui Antioco prende la deliberazione di marciare contro Molone, e celebra le nozze con Laodice, V. 43.

Seleuco Nicatore, primo re della Siria; vinto Antigono, per comune consenso degli altri re della Macedonia, prende possesso della Celesiria, V, 67; XXVIII, 17 — vince Lisimaco re della Tracia, per cui Antioco il Grande pretende per sè tutto il regno che apparteneva ai Seleucidi, XVIII. 34 — morì circa la 124 o diimpiade, II. 41, 71.

Seleuco, sopranominato Callinico e Pogone, II, 71 — padre di Antioco il Grande e di Seleuco Cerauno, ivi — liberale verso i Rodii, V. 89 — Laodice sua moglie, VIII, 22. Seleuco Cerauno, figlio primogenito di Seleuco Callinico, fratello di Anticco il Grande; unitamente ad Acheo intraprende una spedizione contro Attalo in Asia al di qua del Tauro, nella quale è ucciso con inganno (olimpiade 139°), e gli successe Anticco fratello minore, IV, 48; II, 71; V, 40 — ritornato in patria, creò Ermea governatore del regno, X, 41 — Acheo vendica la sua morte, IV, 48 — Epigene riconduce à casa le sue truppe, V, 41.

Seleuco Filopatore, figlio di Antioco il Grande, XVIII, 34 —
essendo stato abbandonato da Antioco coll'esercitio nell'Eolide, i Focesi gli mandano ambasciatori, XXI, 4 —
fratello maggiore di Antioco Epifane, padre di Demetrio
Sotero, succede ad Antioco il Grande, e manda a Roma
il figlio Demetrio in ostaggio, XXXI, 12 — offre dicci navi
in dono agli Achei, che non le accettano, XXIII, 4.

Selga, città della Pisidia, assediata da Garsieride, capitano di Acheo, è consegnata per tradimento ad Acheo da Logbasi ambasciatore dei Selgei, V, 74 — i Selgei assediano Pedlenisso e ne sono respinti da Garsieride, 72, 76 — fanno Vigorosa resistenza ad Acheo, ed impetrano pace da lui; ivi — accusano Eumene a Roma, XXXI, 9.

selimbria, città della Tracia, XVIII, 32.

Selinunzio, territorio nella Sicilia, I, 39.

Sempronio C., console con Gneo Servilio, diede colla flotta a secco nelle Sirti; soffre un terribile naufragio, 1, 39.

Sempronio Tito Gracco, genero di Scipione Africano il maggiore, XXXI, 13; XXIII, 6; XXVI, 4— con sua intercessione i Celibieri contraggiono alleanza col senato, XXXV, 2— è mandato col console C. Claudio contro gli Istri e gli Agriani, XXVI, 7— mandato ambasciatore in Asia a sorvegliare le cose dei re, XXXI, 14— è ricevulo con molta destrezza da Antioco Epifane, 5— sostiene i Rodii cho domandavano alleanza coi Romani, 7— soggioga i Cammani, 9, 14— mandato di nuovo a sorvegliare la Grecia e l'Asia dacchè Demetrio era fuggio da Roma, 23; XXII, 3, 5— coll'autorità sua persuade i Romani di concedere il titolo di re a Demetrio, 4.

Sempronio Tito Longo, console con Gneo Cornelio Scipione,

colla quale vittoria Antioco è di nuovo padrone della Palestina, ivi; XVI, 18 — volendo tentare novità in Egitto, è incatenato e fatto morire di veleno, XVIII, 36, 38.

Scopio, località presso Tebe Ftia, V, 99. Scorda, città dell'Illiria, XXVIII, 8.

Scotita, luogo fra Tegea e Sparta, XVI, 37.

Scotusa, città di Tessaglia, X, 42; XVIII, 3 — suo territorio, XVIII, 3.

Segesamo, città dei Vaccei nella Spagna, XXXIV, 9.

Selasia, o meglio Sellasia, città della Laconia: presso di essa Antigono sconfigge Cleomene, II, 65; IV, 69 — sua situazione, 65 — Zenone lo storico scrisse delle assurdità sulla posizione della città, XVI, 16 — Tilopemene conduce gli Achei da Tegoa in Sellasia per indi fare una scorreria nella Laconia, XVI, 37.

Seleucia, V. 54, 58, 59.

Seleucia sul mare, regia città della Siria, già sede dell'impero, è sotto il dominio dell'Egitto fin dal tempo in cui
Tolomeo Evergete, sdegnato con Seleuco Callinico pel
caso di Berenice, aveva dichiarato guerra alla Siria, V,
58 — sua posizione e paesi circostanti, 59 — è assediata
per terra e per mare da Anlioco, a cui si arrende, 60 —
dalla Celesiria ritorna a Seleucia per isvernaryi. 66.

Seleucia sul Tigri, al di qua del fiume nella Mesopotamia, V, 45, 46 — è presa da Molone, 48 — i Seleucesi sono trattati crudelmente da Ermea, V, 54.

Seleucia di Zeugma sull'Eufrate in Mesopotamia; di qui Antioco prende la deliberazione di marciare contro Molone, e celebra le nozze con Laodice, V, 43.

Seleuco Nicatore, primo re della Siria; vinto Antigono, per comune consenso degli altri re della Macedonia, prende possesso della Celesiria, V, 67; XXVIII, 17 — vince Lisimaco re della Tracia, per cui Antioco il Grande pretende per sè tutto il regno che apparteneva ai Seleucidi.

XVIII, 34 — morì circa la 124 olimpiade, II, 41, 71. Seleuco, sopranominato Callinico e Pogone, II, 71 — padre di Antioco il Grande e di Seleuco Cerauno, rei — liberale verso i Rodii, V, 89 — Laodice sua moglie, VIII, 22. Seleuco Cerauno, figlio primogenito di Seleuco Callinico, fratello di Anticco il Grande; unitamente ad Acheo intraprende una spedizione contro Attalo in Asia al di qua del Tauro, nella quale è ucciso con inganno (olimpiade 1399), e gli successe Anticco fratello minore, IV, 48; II, 71; V, 40 — ritornato in patria, creò Ermea governatore del regno, X, 41 — Achéo vendica la sua morte, IV, 48 — Epigene riconduce a casa le sue truppe, V, 41.

Seleuco Filopatore, figlio di Antioco il Grande, XVIII, 34—
essendo stato abbandonato da Antioco coll'esercito nell'Eolide, i Focesi gli mandano ambasciatori, XXI, 4—
fratello maggiore di Antioco Epifane, padre di Demetrio,
Sotero, succede ad Antioco il Grande, e manda a Roma
il figlio Demetrio in ostaggio, XXXI, 12—offre dieci navi
in dono agli Achei, che non le accettano, XXIII, 4.

Selga, città della Pisidia, assediata da Garsieride, capitano di Acheo, è consegnata per tradimento ad Acheo da Logbasi ambasciatore dei Selgei, V, 74 — i Selgei assediano Pedelenisso e ne sono respinti da Garsieride, 72, 76 — fanno vigorosa resistenza ad Acheo, ed impetrano pace da lui; ivi — accusano Eumene a Roma, XXXI, 9.

ivi — accusano Eumene a Roma, XXXI, 9 Selimbria, città della Tracia, XVIII, 32.

Selinunzio, territorio nella Sicilia, I, 39.

Sempronio C., console con Gneo Servilio, diede colla flotta a secco nelle Sirti; soffre un terribile naufragio, 1, 39.

Sempronio Tito Gracco, genero di Scipione Africano il maggiore, XXXI, 3; XXIII, 6; XXVI, 4— con sua intercessione i Celliberi contraggono alleanza coi senato, XXXV, 2— è mandato col console C. Claudio contro gli Istri e gli Agriani, XXVI, 7— mandato ambasciatore in Asia a sorvegliare le cose dei re, XXXI, 14— è ricevuto-con molta destrezza da Antioco Epifane, 5— sostiene i Rodii che domandavano alleanza coi Romani, 7—soggioga i Cammani, 9, 14— mandato di nuovo a sorvegliare la Grecia e l'Asia dacchè Demetrio era fuggito da Roma, 23; XXXII, 3, 5— coll'autorità sua persuade i Romani di concedere il titolo di re a Demetrio, 4.

Sempronio Tito Longo, console con Gneo Cornelio Scipione,

IV, 66 — è mandato in Africa, III, 40; V, 1 — fa immensi apparecchi in Lilibeo per recare la guerra in Cartagine, III, 41, 61 — è richiamato coll'esercito dalla Sicilia nella Gallia cisalpina contro Annibale, 61, 68 — è superiore al nemico in una lieve zuffa equestre, 69, 72 — è vinto in battaglia presso la Trebbia, 72, 75.

Senarco, ambasciatore degli Achei a Roma, XXIV, 4.

Senide (via), mette a Mantinea, XI, 11.

Senita, acheo, è mandato da Ermea ministro di Antioco il Grande contro Molone, V, 45 — ma ne è presto schiacciato, 48.

Senofane, figlio di Cleomaco, ateniese, ambasciatore di Filippo ad Annibale, VII, 9.

Senofanto, capitano della flotta dei Rodii contro i Bizantini, 1V, 50.

Il suo ritorno dall'Asia mostro la debolezza dei Barbari, e questa fu una delle cause che cagionarono la guerra dei Greci coi Persiani, III, 6; VI, 45; X, 20.

Senofonte, egiese, interviene al collòquio di T. Quinzio con Filippo a Nicea, XVII, 1 — è mandato dagli Achei ambasciatore a Roma, XVII, 10 — è padre di Alcito, XXVIII, 16.

Senone, tiranno degli Ermionesi, spontaneamente abdica la tirannide, II, 44.

Senone di Patra, XXVIII, 6.

Senone, egiese, mandato dagli Achei a Roma ad impetrare grazia pei loro esuli, XXXII, 7; XXXIII, 1.

Senone, capitano delle truppe di Antioco il Grande, è mandato con Teodoto Emiolio contro Molone, V, 42 — și rifugia nelle città per timore di lui, 43.

Senoni (Galli), abitarono nell'ultima parte della Gallia cisalpina al mare verso l'Italia, II, 17 — sono sterminati dai Romani; da essi prese nome Siena, colonia romana, 19 — è loro tolto il Piceno, 21.

Sentinate (campagna): in essa i Galli ed i Sanniti sono esterminati dai Romani, II, 19.

Sergio L., mandato da Scipione ambasciatore in Cartagine, XV. 1. Sergio Manio, ambasciatore con Sulpicio Gallo in Grecia ed in Asia, XXXI, 9.

Serippo, ambasciatoro degli Spartani a Roma, XXIV, 4 — risposta che ne ricevette, 10.

Serse, passa in Grecia, III, 22 — manda ambasciatori agli Spartani, IX, 38.

Serse, re della città di Armosata nell'Armenia, è confermato sul trono da Antioco, e gli dà in isposa sua sorella, VIII, 25.

Servilio Glaucia, mandato ad osservare gli avvenimenti di Grecia ed Asia, XXXI, 23.

Servilio Gneo, console con C. Sempronio, dà colle navi nei bassi fondi nelle Sirti presso l'Africa, e quindi prova un grave naufragio, 1, 39.

Servilio Gneo, console, III, 75 — è mandato coll'esercito a Rimini per arrestare il progresso di Annibale, 77, 86 — rimette il suo esercito al dittatore Q. Fabio, ed è da lui fatto prefetto della flotta, 88 — costringe a ritornare in Sardegna ed in Africa la flotta cartaginese che si recava a Pisa, 96 — prende le isole Gercina e Cossira, 106 — occupa il mezzo dell'esercito nella battaglia di Canne, 114 — cade combattendo valorosamente, 116.

Servilio L., se pure non è lo stesso Sergio mandato da Scipione ambasciatore a Cartagine, XV, 1.

Sesto, all'ingresso della Propontide, IV, 44, 50 — opportunità del luogo, XVI, 29 — i Rodii chiedono che Filippo abbandoni Sesto, XVII, 2.

Siberto, figlio di Petrato, XXII, 9.

Sibirto, città di Creta, XIII, 10.

Sicca, città dell'Africa, I, 66 — i mercenarii dei Cartaginesi vi si ribellano, 67.

Sicilia, sua posizione, configurazione e promontorii, I, 42—

il littorale della Sicilia che guarda l'Africa è scosceso, 37

— ciò che scrisse Omero della Sicilia, toltene le immagini poetiche, è conforme al vero, XXXIV, 2— i Siculi una volta possedevano l'Italia inferiore, donde ne vennero cacciati dai Locresi, XII, 5— una parte della Sicilia al principio della repubblica romana, sotto i consoli

L. Junio e M. Orazio, era in potere dei Cartaginesi, III, 22, 23, 24; XII, 23 — primo tragitto dei Romani in Sicilia, I, 11; III, 26 — la prima guerra punica fu combattuta in Sicilia, I, 13, 14 — anno decimoquarto di quella guerra, 41 — decimottavo, 56 — dopo ventiquattro anni finisce la guerra, e si conchiude alleanza e la pace, in cui la Sicilia è ceduta ai Romani, 62 — perciò tutta l'isola, meno la patte soggetta a Gerone, è occupata dai Romani, II. 1.

Sicione, città munitissima dell'Acaja, XXX, 15— ha un perto, V, 27— fra Sicione ed Egio havvi Egira, IV, 57— è presa da Arato Sicionio, 5— toltone il tiranno Niccole, X, 25— l'unisce alla Lega acaica, II, 43; X, 25— è assediata da Gleomene, II, 52— vi sverna Autigono, 54— gli Efoli saccheggiano il territorio di Sicione, IV, 13, 68; V, 1; XXV, 1; XXVIII, 11; XXIX, 9— i Sicionii innatzano ad Attalo un colosso nel foro presso Apolline, XVII, 16; XXX, 20.

Siculo (mare): in esso trovasi il promontorio Pachino, I, 42 — giace a mezzogiorno dell'Italia, II, 14 — il promontorio Cocinto nell'estrema Italia separa il mar Jonio dal Siculo, rir e IV, 63; V, 5 — l'isola Cefallenia guarda il mar Siculo, 3.

Sicurio, castello della Tessaglia, XXVII, 8.

Sida, città della Pisidia o Fenicia, V, 73; XXXI, 25.

Sidone, città della Fenicia, V, 69, 70,

Siena, città d'Italia, forma il confine della Gallia cisalpina al mare verso mezzogiorno, Il, 14, 16— fu la prima colonia che i Romani stabilirono nella Gallia; e prese il nome dai Galli Senoni che l'abitavano, 19.

Siface, re dei Massessili Numidi, XVI, 23 — per amore della fanciulla Sofonisbe, aveva sposato le parti dei Carlaginesi, XIV, 1 — Lelio e Massinissa incendiano i suoi accampamenti, e vi menano strage, 4 — si ritira in Abba, e vi si ferma, 6, 7 — vinto da Scipione e in seguito da Lelio e Massinissa, XV, 4 — è condotto a Roma in trionfo e presto vi muore in earcere, XVI, 23.

Sila, così è chiamata volgarmente per errore la città di Spina, XXXIV, 11. Sillio, città della Frigia, detta anche Pamūlia, è dominata da Moagete tiranno di Cibira, XXII, 17.

Simmia, compagno di Filopemene nell'inseguire Macanida, XI, 18.

Simone, beoto, XXVIII, 2.

Singa, città dell'Africa, forse lo stesso che Siga, XII, 1.

Siniride, esule, instiga Acheo ad assumere il diadema ed il nome di re, V, 57.

Sinoforo (cavalieri di) colle aste nell'esercito di Antioco nella battaglia contro Molone, V, 53.

Sinope, eittà del Ponto; posizione della città, IV, 56 — Mitridate re del Ponto fa guerra ai Sinopesi; i Rodii loro somministrano ogni genere di soccorsi; terribile loro sciagura, tvi e XXIV, 10.

Siponto, città marittima dell'Italia inferiore, X, I.

Siracusa, Siracusani, I, 8, 11 — i Siracusani sono alleati de Romani per l'alleanza con Gerone, 16 — L. Junio vi si ferma aspettando il resto della flotta, 52, 62 — è oppugnata dai consoli Appio Claudio e M. Marcello, V, 59 — e l'espugnano, VIII, 37 — i suoi ornamenti sono trasportati à Roma, IX, 10 — Nicia, ateniese, doveva assalirla di notte, ma ne è impedito dal terrore incussogli da un'eclisse di luna, IX, 19 — Agaiocle e Dionisio suoi tiranni, XV, 35; V, 88.

Siringe, città principale dell'Ircania, presa da Antioco il Grande, X, 31.

Sirti maggiore, III, 39.

Sirti minore, 1, 39 — la regione circostante è detta Bizacio, 111, 23; XII, 1; XXXII, 2.

Smirne, città della Jonia, XXI, 10 — fu sempre fedele ad Attalo, V, 77; XVIII, 35; XXI, 10, 11 — gli Smirnei dopo la guerra antiochica mandano ambasciatori a Roma, 14 — in questa guerra furono fedeli ai Romani, 27.

Socrate, maestro di atleti, è mandato ai Rodii dal pretore romano, XXVII, 6.

Socrate, beoto, organizza ed esercita i soldati di Tolomeo Filopatore, V, 63 — è prefetto di una parte delle truppe, 65, 82. Sofagageno, re dell'India; rinnova l'amicizia con Antioco, XI. 34.

Sofonisba, figlia di Asdrubale figlio di Giscone, moglie di Siface, XIV. 1.

Soli, città della Cilicia: è una colonia degli Argivi: i Rodii intercedono per la sua libertà, benchè gli fossero contrarii gli ambasciatori di Antioco, XXII. 7.

Solone, ambasciatore di Perseo a Roma, XXVII, 7.

Sosandro, compagno di educazione di Attalo, difende Elea contro Prusia, XXXII, 25.

Sosibio, prefetto d'Egitto sotto Tolomeo Filopatore, V. 35, 63 - fu uomo scaltro e malefico, XV, 25, 34; V, 36 - trattiene con legazioni Antioco il Grande che invadeva la -Celesiria, mentre egli s'apparecchia alla guerra, 63 comanda la falange di Tolomeo Filopatore, 65, 83, 87 -manda Bolibe, cretese, a Sardi per liberare Acheo, VIII, 17 - morto Filopatore, si assume la tutela di Tolomeo Epifane, XV, 25.

Sosibio, figlio di Sosibio, incaricato di educare il corpo di Tolomeo Epifane, XV, 32 - ha molta cura del re, XVI, 22 - Tlepolemo gli toglie il sigillo reale, ivi. Sosicrate, pro-pretore degli Achei, per ordine di Dieo è fatto

morire fra i tormenti dai suoi satelliti, XL, 5, Sosifane, ambasciatore di Antioco Epifane a Roma, XXVIII, 1.

Sosigene, rodio, giudice presso gli Achei, XXVIII. 7.

Sosilo, scrittore, III, 20.

Sositele, XXIII, 1.

Sostrato, statuario, IV, 78.

Sostrato, calcedonio, VIII, 24.

Spagua, suo nome e sua posizione, III, 37, 39 - per la maggior parte soggetta ai Cartaginesi avanti la prima guerra punica, I, 10 - gran numero di militi spagnuoli mandati dai Cartaginesi in Sicilia, 17 - nella Spagna è mandato Amilcare Barca a ristaurarvi il dominio cartaginese, II, 1 - gli succede Asdrubale, 13 - ed a questi Annibale, 36; III, 13 - Spagnuoli montanari, 33 armi degli Spagnuoli, 114 - cose memorabili della Spagna, XXXIV, 9.

Sparta, vedi Lacedemone.

Spendio, di origine campano, era un serro fuggilo da Roma e messosi allo stipendio dei Cartaginesi; irrita i commilitoni, ed è nominato dai sediziosi capitano della guerra africana con Matone, 1, 69 — cade nelle mani dei Cartaginesi che lo crucifiggono, 85, 86 — alla medesima croce vengono dai ribelli affissi trenta nobili cartaginesi, ed Annibale, capitano dei Cartaginesi, preso da Matone, ivi.

Stefano, ambasciatore degli Ateniesi a Roma, XXXII, 17.

Stembalo, figlio di Massinissa, dopo la morte del padre è adottato dal fratello Micipsa, XXXVII, 3.

Stene, nome di una strada nella Laconia, XVI, 16.

Stenelao, lacedemone, acciso dal partito etolico, IV, 23.

Stertiniò L., uno dei dieci ambasciatori aggiunti a T. Quinzio,

XVIII. 31.

Stillangio, città della Trifilia, IV, 77, 80.

Stinfalo, città dell'Arcadia, IV, 68, 69 — suo territorio, 68 — Cleomene non vi potè trovare alcun traditore, II, 55.

Strategio, trittense, XXXVIII, 5.

Stratio, trittense, parla con moderazione dei Romani, XXVIII, 6; XXXII, 7; XL, 4.

Stratio, medico, uomo prudente, XXX, 2.

Strato, città dell'Acarnania, in potere degli Etoli, sul fiume Acheloo, V, 6, 7, 13, 14 — il suo territorio è devastato da Filippo, IV, 63; V, 14, 96; XVII, 10.

Strato, città dell'Arcadia: essendo stata in potero degli Elei, è da essi abbandonata all'avvicinarsi di Filippo, che la restituisce ai Telfusii, IV, 73.

Stratocle, pritanide dei Rodii, conferma i suoi cittadini nell'alleanza coi Romani, XXVII, 6.

Stratonicea, città della Caria, XXX, 19 — i Rodii la ricevono come un gran benefizio da Seleuco ed Antioco, XXXI, 7. Stritano, cognome di Giscone, cartaginese, XXXVI, 1.

Stubera, città di Macedonia, XXVIII, 8.

Sulpicio C. Patercolo, console con A. Attilio, prende alcune città della Sicilia, I. 24.

Sulpicio C. Gallo, mandato ambasciatore in Grecia ed Asia, tratta aspramente Eumene, XXXI, 9. Sulpicio P. Galba, è prefetto della flotta romana mandata ad osservare i movimenti di Filippo, VIII, 3 — è creato console con Gneo Fulvio, nella quale epoca Annibale era alle porte di Roma, e lo insegue, IX, 6 — assalisce Egina, e riduce in servitì gli Egineti; la loro isola è dagli Etoli. venduta ad Attalo, XXIII, 8 — si reca colla flotta ad Echino, oppugnato da Filippo, ove assale con Dorimaco gli accampamenti di Filippo, ma ne è respinto, IX, 42 — secondo l'accordo fatto cogli Etoli, essi dovevano somministrare le forze di terra, Sulpicio ed Attalo quelle di mare, X, 41 — console di nuovo, XVI, 24 — proconsole, caccia i Macedoni dalle strette dell'Eordea, e ne uccide molti, XVIII, 6.

Suna, località in Sicilia presso il promontorio Peloro, I, 11. Sunio, XXXIV, 7.

Susa di Sogdiana: la città è presa da Molone, ma la fortezza è custodita da Diogene, V. 48 — Diogene è prefetto della Susiana, 46 — gli succede Apollodoro, 54 — Molone s'impadronisce della Susiana, 52.

#### 7

Taba, città della Persia, ove morì Antioco Epifane, XXXI, 11. Tabraca, città dell'Africa, XII, 1.

Taburno (monte), III, 100.

Taga, X, 29.

Tago, fiume della Spagna, scorre nel paese dei Carpetani, III. 14 — Asdrubale, figlio di Giscone, si ferma in Lusitania alle foci del fiume, X, 7 — Asdrubale fratello di Annibale, vinto da Scipione, passa il Tago per ritirarsi ai Pirenei, 39 — le sue sorgenti distano più di mille stadii dai Pirenei; dalle sorgenti del fiume sino alla foce sonvi in linea retta ottomila stadii, XXXIV, 7.

Taigeto, monte in Arcadia, XXXIV, 10.

Talama, città dell'Elide, presa da Filippo con gran bottino, IV, 75, 84.

Talama, città della Laconia all'occidente di Sparta, XVI, 16, Tambrace, città dell'Ircania, X, 31.

- Yanai, fiume dell'Asia superiore, si getta nel mar Caspio ad oriente; fra esso e l'Osso abitano i nomadi Aspasiaci; à confuso da Polibio coll'altro Tanai; il vero nome di questo è Jascarte, X, 48.
- Tanneto, località nella Gallia cisalpina, è in essa rinchiusa dai Boi la quarta legione romana, III, 40.
- Tapiri (monti) ad oriente della Media, non lungi dal Caspio, V., 44.
- Tapuria, regione dell'Asia fra l'Ircania e la Battriana, X, 49. Tarento, colonia spartana, VIII, 27, 29, 30, 35 i morti si sepelliscono nella città, rii in essa vi è una via detta Umile o Profonda, 31 porto della città e sua opulenza, X, 1 Tarentini, I, 20 è occupata da presidio romano, II, 24; III, 75 la città è consegnata per tradimento ad Annibale, VIII, 26, 36 Licio, prefetto della città, si ritira nella fortezza e la difende; i cittadini romani sono trucidati nella città, 32 i Tarentini sono trattati benignamente da Annibale, 33 divide la città dalla ròcca con una fossa, 34, 36 è ricuperata da Fabio, X, 1 è consegnata ai Romani per tradimento, per opera dell'architetto Eraclide, XIII, 4.

Tarquinio L., re dei Romani. VI, 2.

- Tarragona, porto della Spagna citeriore, X, 34 vi sverna Gneo Scipione, III, 76 — vi passa l'inverno anche Publio Scipione Africano il maggiore, X, 21, 34.
- Tarsejo, città all'occidente di Cartagine, menzionata nel secondò trattato di pace dei Romani coi Cartaginesi, III, 24. Taso, isola del mare Egeo presso la Tracia, XV, 4, 24 — i

Tasii son liberati dai Romani, XVIII, 27, 31.

- Taurini, abitano le falde delle Alpi, lottano cogli Insubri, sono soggiogati da Annibale, e la loro città capitale Taurasia è espugnata, III, 60 — Annibale passò le Alpi passando pel loro territorio, XXXIV, 10.
- Taurione: è lasciato da Antigono, tutore di Filippo, prefetto del Peloponneso, IV, 6, 87; VIII, 14 — morto Antigono, soccorre colle sue truppe gli Achei contro gli Etoli, IV, 6, 10, 80 — è calunniato presso Filippo da Apelle colla lode, 87; V, 27 — trascura di mandare aiuti ad Arato

- contro gli Etoli, 92 è mandato da Filippo con Arato agli Etoli per trattare di pace, 103 Filippo, per opera di Taurione, a morire Arato di veleno, VIII, 4 guastò Filippo co' suoi iniqui consigli, IX, 23.
- Taurisci, II, 15 in battaglia combattono vestiti come gli Insubri; occupano la fronte dell'esercito nella battaglia contro i Romani, 28 — combattono ostinatamente, 30.
- Taurisci Norici, presso Aquileia, XXXIV, 10.
- Tauro, catena di montagne: Attalo s'impadronisce dell'Asia al di qua del Tauro; gli è tolta da Acheo, che vi assume il titolo di re, IV, 2, 48; X, 48; III, 3; XXI, 11, 14; XXII, 26.
- Teaniti, cittadini della città di Teani in Campania, a settentrione di Capua, III, 91.
- Teano Clitorio, traditore, supposto figlio del soldato Orcomeno, Il. 56.
- Tearida, ambasciatore degli Achei a Roma, XXXII, 17 è di nuovo mandato a Roma a rendere ragione del delitto commesso contro Aurelio ambasciatore romano, XXXVIII. 2.
- Tebe, Tebani, II, 39 Cadmea, rôcca di Tebe, è presa per inganno da Febida, spartano, IV, 27 i Tebani nella guerra contro i Medi avevano preso le parti dei nemici pel terrore, 31 Alessandro, appena salito il trono di Macedonia, fece provare ai Tebani il suo sdegno; ma risparmiò i luoghi sacri, 23; V, 10; IX, 28 la repubblica tebana nulla aveva di speciale; Tebe va debitrice di ogni sua gloria ai meriti di due uomini sommi, Epaminonda e Pelopida, VI, 43; XXVII, 1 i partigiani dei Romani consegnano loro la città, 2 nella guerra acaica tutti i Tebani partono dalla patria, XL, 3.
- Tebe Itia, o della Ftiotide nella Tessaglia: posizione della città: essendo in potere degli Etoli, è oppugnata da Filippo, V, 99, 100 gli Etoli richiedono da Filippo che loro venga restituita, XVII, 3, 8; XVIII, 20 nelle sue vicinanze pone gli accampamenti T. Quinzio, XVIII, 2.
- Tegea, città dell'Arcadia presso i confini dell'Argolide e della Laconia, V, 92 — suo territorio, XVI, 17: II, 46 — è op-

pugnata e presa da Antigono cogli Achei, 54 — e ne trattano umanamenti cittadini, 56 — vi pone gli accampamenti Filippo contro Sparta, IV, 22, 23, 82 — è occupata da Licurgo re degli Spartani; ma non avendo poluto prenderne la fortezza, ritorna a Sparta, V, 17, 18, 20 — Filippo ritorna coll'esercito dalla Laconia in Tegae, e di quivi andò a Corinto passando per Argo, 24; XVI, 27 — fra la Messenia e la contrada di Tegae havvi il Megalopolitano e la Laconia; è presa da Filopemene capitano degli Achei, dopo vinto Macanida, XI, 18 — Filopemene invita con lettere la gioventù delle città degli Achei di radunarsi armati in un giorno stabilito in Tegae per fare una scorreria nella Laconia, XVI, 36; XXXVIII, 3.

Tejo, detta anche Tio, città della Bitinia o Pafiagonia sul Ponto; Farnace per un articolo del trattato è obbligato di restituirla ad Ariarate, XXVI, 6.

Telamone, città d'Etruria, ove i Galli sono sterminati in gran battaglia dei Romani, H, 27, 31.

Telea, è mandato da Eutidemo re della Battriana ad Antioco il Grande per domandare la pace, XI, 34.

Telecle d'Egea, ambasciatore degli Achei a Roma a supplicare per gli esuli, XXXII, 7 — un'altra volta, XXXIII, 1.

Teledamo, argivo, a torto chiamato traditore da Demostene, XVII, 14.

Telefo, ambasciatore dei Rodii al console romano ed a Perseo, XXIX, 4.

Telemnasto, cretese, ambasciatore di Perseo ad Antioco, XXIX. 3.

Telemnasto (s'ignora se sia lo stesso che il precedente) Gortinio, cretese, padre d'Antifate, XXXIII, 15 — nella guerra contro Nabide aveva condotti dei soldati cretesi in diuto degli Achei, 15, 16.

Telfusa, città dell'Arcadia presso i confini degli Elei; si dà ad Antigono, II, 54; IV, 77, 60 — Filippo restituisce ai Telfusii la città di Strato, abbandonata dagli Elei, 73.

Telmisso nella Licia o Caria; città marittima con porto, data dai Romani ad Eumene, XXII, 27.

Telocrito, ambasciatore degli Achei ad Attalo, XXVIII, 10. Vol. 1X. - Polibio 19 Temene, porta di Taranto, VIII, 27,

Temenopoli, città della Frigia, soggetta a Moagete, XX, 17.

Temisone, prefetto dei cavalieri nell'esercito d'Antioco, V, 79, 82.

Temiste, capitano degli Alessandrini di Troade, scaccia i Galli dalla Troade, V, 111.

Temistocle, ateniese, salvò la repubblica colla sua virtù, VI, 44.
Temistocle, consegna ad Attalo i castelli di cui era stato fatto
prefetto da Acheo, V, 77.

Temno, città dell'Eolide: Prosia vi atterra e spiana il tempio di Apollo Cinjo, XXXII, 25 — i Temniti dapprima si danno ad Acheo, poscia ad Attalo, V, 77.

Tenaro, promonterio della Laconia, sporgente nel mare di Creta, Y, 19 — l'etolo Timeo vi abbatte il tempio di Nettuno, IX, 34.

Tenedo, XVI, 34; XXVII, 6.

Teodette, compagno d'esilio di Diee nella guerra acaica, XL, 4.

Teodorida, sicionio, ambasciatore degli Achei a Tolomeo Epifane, XXIII. 1; XXIX, 8.

Teodoro Beozio, suonatore di flauto, XXX, 13,

Teodoro, etolo, prefetto della Celesiria in nome dei re di Egitto, vuol passare da Telomeo Filopatore ad Anticoc il Grande, V, 40. 46 — dà per tradimento la Celesiria ad Anticoc, e gli consegna Tiro e la città di Telempide, 61 — Anticoc, mentre stava per tresportare i quartieri d'inverno a Seleucia, gli dà a custodire la Celesiria, 66 — comanda un scelto corpo di soldati nell'esercito d'Anticoc, dei quali parecchi Argiraspidi, 79 — prima della battaglia di Rafla, con etolica sudacia si reca nell'accampamento nemico per uccideri Tolomeo, ma in sua vece uccide il medico ed egli ritorna salvo, 81; VII, 16, 18.

Teodoto Emiolio, XXXII, 2 — mandato capitano delle truppe di Antioco il Grande contro Molone ribelle nell'Asia Superiore, non riesce a vincerlo, V, 42, 43 — è mandato in Celesiria coll'esercito, 59 — di nuovo nell'anno seguente è fatto prefetto della Celesiria col collega Nicarco, 68 scaccia Nicolao, capitano di Tolomeo, dal luogo che oceupava, 69 — è presente con Nicarco all'oppugnazione della città di Rabbatamana, 71 - è prefetto della falange nella battaglia di Rafia, 79 - è mandato ambasciatore di pace a Tolomeo, 87.

Teodoto Fergo, tessalo, esule, é mandato ambasciatore a Roma al principio della guerra contro Filippo, XVII. 10.

Teodoto Molosso, epirota, tentò di dare nelle mani di Perseo A. Ostilio, console, mentre partiva alla volta dell'Epiro, XXVII, 14; XXX, 7.

Teodoto, prefetto della flotta dei Rodii, ambasciatore a Roma, XXX, 5,

Teofane, ambasciatore dei Rodii agli Achei, per domandare loro ainti nella guerra di Creta, XXXIII, 15.

Teofilisco, prefetto della flotta dei Rodii alleati di Attalo nella battaglia di Chio con Filippo, XVI, 3 - muore di ferite; fu uomo forte e prudente, 5.

Teofrasto, è rimproverato da Timeo per ciò che scrisse sui Locri, XII, 12.

Teogitone, etolo, a torto chiamato traditore da Demostene, XVII. 14.

Teogneto, abideno, XVI, 33,

Teopompo: nelle sue storie si contradice ed è pieno di maldicenze contro Filippo figlio d'Aminta, VIII, 11, 13 la sua storia fa seguito a quella di Tucidide, ivi e XII, 27; XVI. 12.

Teopompo, suonatore di flauto, XXX, 13.

Terenzio C. Varrone, console, III, 106; V, 108 - congiunge le legioni col collega L. Emilio, III, 107 - alterna col collega il comando ogni giorno, 110 - è focoso di combattere, 112 - schiera l'esercito, 113 - ha il corno sinistro, 114 - dei quattro capitani romani ei solo rimase vivo nella battaglia di Canne, 116,

Terenzio L., uno dei dieci ambasciatori aggiunti a T. Quinzio, è mandato al re Antioco, XVIII, 31 - conviene col re in Lisimachia, 33.

Teri, mandato da Antieco Epifane a Tolomeo, XXVIII, 17.

Terme d'imera, città di Sicilia, I, 24, 39. Termesso, città della Pamfilia, altrimenti Pisidia, XXII, 18.

Termo, città forte d'Etolia, V, 6 - è la loro città principale

tanto per l'annuo mercato che vi si fa, come per la celebrità dei conizii, 8 — vi è un 'tempio dedicato al Dio Apolline, XI, 4 — Filippo intraprende un'improvvisa spedizione contro di essa, ne spoglia il tempio, lo atterra, l'arde, dando libero sfogo alla sua vendetta per aver gli Etoli devastato il tempio a Dio, XI, 4; V, 8; XVIII, 31; XXVIII. 4

Termo L., ambasciatore dei Romani in Egitto per ristabilire il giovane Tolomeo sul trono di Cipro, XXXIII, 5.

Termopili: vengono munite dagli Etoli con fossa, mura e presidio per impedire il passaggio a Filippo, X, 41.

Terracinese, popolo sul littorale del Lazio, compreso nei primi trattati dei Romani coi Cartaginesi, III, 22.

Tersiti, da Annibale fatti passare dalla Spagna in Africa, III, 33.

Tesmoforio, tempio di Cerere e Proserpina in Alessandria, XV, 29.

Tespiei, beozii, mandano ambasciatori per consegnare la loro patria ai Romani, XXVII, 1.

Tessaglia, II, 52 — i Tessali sono compresi nell'alleanza di Antigono cogli Achei, IV, 9, 76 — sono soggiogati da Filippo figlio d'Aminta, IX, 28 — Filippo, dopo presa Tebe Ftia, prima soggetta agli Etoli, s'assicurò della Tessaglia, XVII, 3 — sono fatti liberi dai Romani, XVIII, 20, 30 — chiedono ai Romani che loro siano restituite da Filippo le città prese durante la guerra d'Antioco, XXIII, 4 — i cavalieri tessali combattono valorosamente in battaglia regolare; fuori d'essa non sanno combattere, IV, 8.

Tessalonica, città della Macedonia, XXIII, 4, 11 — gli ambasciatori di Perseo e di Genzio partono da Tessalonica per Rodi, XXIX, 3 — la via Egnazia mette a Tessalonica, XXXIV, 12.

Testia, città dell'Acarnania, V, 7.

Teteto, ambasciatore dei Rodii ai dieci ambasciatori romani dopo la guerra contro Anticco, XXIII, 31, XXVII, 11 è partianto dei Romani, XXVIII, 2; XXIX, 5— profetto della flotta, è mandato ambasciatore a Roma per con-

- trarre con loro alleanza, XXX, 5 mentre era ambasciatore in Roma, muore di vecchiezza, XXX, 19.
- Tetidio, nel territorio di Farsaglia, XVIII, 3, 4.
- Tettosagi (Galli), V, 53 con inganno e perfidia tentano di circondare il console Gneo Manlio, XXII, 22.
- Teuta, moglie di Agrone re dell'Illiria, moeto il marito, succede nel regno, II, 4 infesta i mari, e dichiara nemici tutti i popoli, 6 assedia Issia; risponde superbamente agli ambasciatori romani, 8 prende Durazzo, assedia Corcira, che le si arrende, 9 Demetrio Fario, accusato presso Teuta, e temendo per sè, consegna per tradimento Corcira ai Romani che avevano dichiarato guerra agli Illirii; Ieuta, cacciata dai Romani dall'assedio d'Issia, con pochi si rifugia in Rizone, 11 domanda pace ai Romani, che l'accordano, ma a gravi condizioni, 12.
- Tevere, fiume, VI, 55; XXXI, 20, 22; XXXV, 2 Orazio Coclite difende da solo il ponte sul Tevere, VI, 55.
- Tiatira, città della Lídia, soggetta a Pergamo, XVI, 1; XXXII, 25.
- Tiboete, esule in Macedonia, è chiamato dai Bizantini contro Prusia, IV, 50 — che ne è in timore, 52 — ma muore per via, 51.
- Ticheo, numida, si congiunge con duemila cavalieri ad Annibale in Africa, XV, 3.
- Ticino, fiume della Gallia cisalpina, esce dal lago Verbano, XXIV, 10 — è passato da Scipione, III, 64 — fra il Po ed il Ticino Annibale sconfigge i cavalieri di Scipione in un combattimento equestre, 65.
- Tico, città munitissima dei Dimei, presso il promontorio Arasso, è occupata degli Elei condotti da Euripida, IV, 59 — la città è consegnata dal presidio degli Elei a Filippo che l'assediava, IV, 83.
- Ticone, prefetto degli scrivani nell'esercito d'Antioco, e della provincia adiacente al mar Rosso, V. 54.
- Tieste, cittadino spartano, partitante dei Macedoni, è ucciso dalla fazione etolica, IV, 22.
- Tigri, fiume, V, 46 Seleucia sul Tigri, V, 45, 48 la

maggior parte dell'esercito d'Antioco, condotto da Seneta, è gettata nel flume, ivi e 51.

Tilo, isola nel mar Rosso, XIII, 9.

Timagora, prefetto delle navi dei Rodil, XXVII, 6.

Timarco Eleutemeo, cretese, si crede sia stato ucciso da Polemocle Navarco, rodio, IV, 53.

Timeo, storico siciliano di Tauromenio, XII, 6— la storia di Polibio fa seguito a Timeo ove questi termina di parlaro di Pirro, I, 5; III, 32— ignoranza di Timeo della geografia dei paesi presso il Po, II, 16; XII, 3, 5, 9— affetta molta diligenza nella cronologia, 12, 13, 23, 24— la maldicenza e la leggerezza sua spiccano da' suoi scritti, tvi — afferma non aver mai esistito il toro di Falaride, 25 scrisse tutto dietro le altruï testimonianze, e nulla egli vide di quanto scrisse, 27, 28.

Timeo, capitano degli Etoli, saccheggia la Laconia, IV, 34;

11, 34.
Timocrate, pellenese, è lasciato da Nabide a presidio di Argo. XVII. 17.

Timolao, beoto, a torto chiamato traditore da Demostene per essersi accostato alla parte di Filippo, XVII, 11.

Timoleone, XII, 23, 25.

Timosseno, pretore degli Achei, riacquista Argo occupata da Cleomene, II, 53 — di nuovo pretore, prende Clarto agli Etoli, IV, 6, 82 — dopo la guerra Sociale è di nuovo pretore, V, 106.

Timoteo, ambasciatore di Oroferne a Roma, XXXII, 20.

Timoteo, poeta lirico; súoi carmi, IV, 20.

Timoteo, ambasciatore di Tolomeo Filometore a Roma, 3 XXVIII, 1.

Tindaride, città marittima della Sicilia, presso la quale ha luogo la battaglia navale di C. Attilio coi Cartaginesi, 1, 25.

Tireo, città d'Acarnania, IV, 6; XVII, 10; XXVIII, 5 - Nicomaco, acarnano, éra un ésule di Tireo, XVII, 10; XXII, 12. Tiro, città della Celesiria o Fenicia, presa per forza da Ales-

sandro, XVI, 40 — è compresa nel secondo trattato dei Romani coi Cartaginesi; è consegnata, unitamente a Tolemalde, ad Antioco da Teodoto, trolo, fatto prefetto della Celestria da Tolomeo Filopatore, IV, 37; V, 61, 62, 70
— i Cartaginesi ogni anno mandano su di una bella nave
a Tiro le primizie dei frutti per offrirli agli Dei, XXXI, 20.
Tirreni, vedi Rituschi.

Tirreno (mare), vedi Etrusco (marc).

Tisamene, figlio di Oreste, cacciato di Sparta dugli Eraclidi; fu primo re degli Achei, II, 41; IV, 1.

Tiseo, monte della Tessaglia, X, 42.

Tisippo, ambasciatore degli Etoli in Macedonia, mandato a congratularsi coi capitani romani della vittoria ottenuta contro Perseo, XXX, 10.

Tissanea, città in Trifilia, si dà a Filippo, IV, 77, 78, 79.

Tito, vedi Quinzio Flaminino.

Titti, popelo celtibero, amico dei Romani; mandano ambasciatori a Roma contro gli Aravaci, XXXV, 2.

Tlepolemo, ministro della reggia d'Egitto, incaricato di provvedere le vettovaglie in Alessandria, XV, 26 — di lui speravano bene gli Egiziani, sdegnati della cattiva amministrazione di Sosibio, 25 — è accusato da Sosibio como aspirante al regno, 26, 27 — Miragene, suo amico, che stava per essere ucciso a vergate, sfugge per un caso singolare, 27, 28; XVI, 21, 22.

Tlepolemo, ambasciatore di Tolomeo il minore ad Antioco Epitane, XXVIII, 16.

Toante, etolo; XXII, 14 — i Romani esigono da Antieco che venga loro consegnato, XXI, 14; XXII, 26 — consegnato ai Romani, è inaspettatamente rimesso in libertà per la legazione di Pautaleonte e Nicandro; è lapidato dagli Etoli; XXVIII, 4.

Toante (altro), internunzio fra Dinone rodio ed il re Perseo, XXX, 8.

Tolemaide, città della Celesiria, unitamente a Tiro è consegnata a tradimento ad Autioco il Grande da Toodoto, etolo, prefetto della Celesiria, IV, 37; V, 62 — in essa Teodoto sostenne un'assedio contro Nicolao, 61 — vi sverna Antioco, 71.

Tollstobogii (Galli), abitanti dell'Asia; Eposognato intercede presso i Romani pei Galli e pei loro re; XXII, 20.

Tolomeo, primo figlio di Lago, muore nella olimpiado exxiv. II, 41 — è incerto se la Celesiria, dopo vinto Antigono, sia appartenuta ad esso, o a Seleuco, V, 67.

Tolomeo Filadelfo, secondo re d'Egitto, XIV, 2 — sua moglie Arsinoe, figlia di Lisimaco re di Tracia, dalla quale ebbe il figlio Lisimaco, XV, 25.

Tolomeo Evergete, sdegnato, pel caso di Berenice sua sorella, contro Seleuco Callinico, mnove guerra alla Siria, e s'impadronisce di Seleucia, V, 58 — suo fratello Lisimaco, figlio di Arsinoe, XV, 25 — sua moglie Berenice, figlia di Maga, dalla quale ebbe due figli, Tolomeo Filopatore e Maga, ivi — amico degli Achei, li colmò di benefizii, II, 47; XXIX, 9 — quindi lascia gli Achei e soccorre di danaro Cleomene contro Antigono Dosone, II, 51, 63 — quasi alla fine del suo regno Cleomene si recò in Alessandria, V, 35 — gli succede il figlio Filopatore, II, 71; Y. 34.

Tolomeo Filopatore, succede al padre Evergete, nell'olimpiade cxL, II, 71; IV, 2; V, 34 - uccide il fratello Maga e la madre Berenice, 36: XV, 25 - Cleomene viene in Alessandria: crea Sosibio ministro del regno. V. 35, 39: IV. 30 - per le preghiere dei Rodii rimette in libertà Andromaco padre di Acheo, 51 - gli è mossa guerra da Antioco il Grande pel possesso della Celesiria, I, 3: III, 2: IV. 2; V. 1. 3, 38, 42, 57, 87; VIII, 17 - è tradito da Teodoto, prefetto della Siria, che passa dalla parte di Antioco, V. 40 - trattiene con legazioni Antioco, poi lo vince nella battaglia presso Rafia, 63, 86 - tutte le città della Celesiria state prese da Antioco gli si arrendono e lo adulano esageratamente; richiestone, concede pace ad Antioco, e contrae con lui amicizia, 87 - per isbaglio, invece di Tolomeo, Teodoto uccide il suo medico, 81, 83; XV. 25 - manda doni ai Rodii, afflitti dal terremoto, V. 89 - per mezzo di ambasciatori invita Filippo a far pace cogli Etoli, 100, 106 - è richiesto per mezzo di ambasciatori dai Romani che loro dia del fromento, IX, 44; XIV, 12 - scoppia una gnerra civile in Egitto contro di lui, III, 2; V, 107; XIV, 11.

Tolomeo Epifane, figlio di Filopatore, ancora fanciullo succede al padre, e tosto Filippo ed Antioco il Grande fanno fra loro contratto per dividersi le spoglie del suo regno, III, 2; XV, 20, 25; XVI, 21 - Scopa, suo capitano, soggioga la Giudea, statagli tolta da Antioco, 39 - ma poco dopo è vinto presso Panio da Antioco, e cacciato di nuovo da tutta la Giudea e Celesiria, ivi - i Romani ingiungono a Filippo di restituire a Tolomeo tutte le città appartenenti all'Egitto che egli occupava nell'Asia, XVIII, 33 - Antioco risponde che egli avrebbe contratto con Tolomeo non solo amicizia, ma anche parentela, 34 inaugurazione del re. 38: XXIII, 1 - assedia in Licopoli gli ottimati del regno che si erano ribellati, e li fa trascinare legati dietro un carro, facendoli morire fra gli spasimi, XXIII, 16; XXV, 7 - sua moglie Cleopatra, figlia di Antioco il Grande, XXVIII, 17.

Tolomeo Filometore, figlio di Tolomeo Epifane, fratello maggiore di Tolomeo Fiscone; Tolomeo, megalopolitano, governa il regno di Cipro in suo nome, XXVII, 17 - fa guerra con Antioco Epifane re della Siria pel possesso della Celesiria, e manda perciò una legazione a Roma, ivi; XXVIII, 1, 10 - Antioco gli occupa quasi tutto l'Egitto, meno Alessandria; cadde in potere di Antioco, e il suo fratello re stava intanto in Alessandria, ma il fratello maggiore Filometore è ristabilito da Antioco sul trono per intercessione degli ambasciatori greci, 16 - quindi regna insieme al fratello minore, ed ambidue domandano aiuti agli Achei contro Antioco, XXIX, 8 - Popillio, ambasciatore dei Romani, ingiunge ad Antioco Epifane, nella seconda invasione, di sgombrare dall'Egitto, e così fu conservato il regno ai fratelli Tolomei, 11 - i fratelli Tolomei mandano ambasciatori a Roma a ringraziare i Romani del ricevuto benefizio, XXX, 11-i fratelli Tolomei essendo venuti fra loro a discordia, Filometore è cacciato dal regno dal fratello minore Giscone; ma, ritornato di nuovo al potere, quantunque avesse il fratello in sue mani, non lo uccise benchè fosse odioso agli Alessandrini, e gli diede il regno di Cirene, XXI. 18 - della

quale divisione non contento Glscone, parte per Roma per farsi daré il regno di Cipro, e ne ottiene dal senato il decreto; ma non può avere nè Cipro, nè Cirene, d'onde viene cacciato dai Cirenei, XXXI, 18; XXXII, 1, XXXIII, 5; XL, 12 — muore di ferite ricevate in battaglia contro Alessandro Bala nella Siria, ove eta stato accolto per re; fu principe clemente e benigno, ma dato al lusso ed alle mollezze, ivi.

Tolomeo Evergete II, detto anche Fiscone, fratello minore di Filometore, XXXIV, 14; XXVIII, 16, 10 — regna col fratello, e domandano aiuti agli Achei, XXIX, 8 — bebe animo tirannico più che regio, XXXI, 26 — sotto il suo regno Polibio si recò in Alessandria, XXXIV, 14.

Tolomeo Cerauno, re di Macedonia, muore nell'olimp. exxiv, II, 41 — è vinto dai Galli, IX, 35.

Tolomeo, figlio di Aeropo, è prefetto dei cavafieri d'Antioco nella battaglia di Panio, XVI, 18.

Tolomeo, figlio di Agesandro o Agesano, megalopolitano, prefetto di tipro sotto Tolomeo Epidane e Filometore, amministrò con sollecitudine e fedeltà il regno, ma sulta fine menava vita libidinosa, XXVII, 12; XVIII, 38.

Tolomeo, prefetto di Alessandria sotto Tolomeo Filopatore, nella quale epoca morì Cleomene, V, 39:

Tolomeo, figlio di Eumene, ministro di Tolomeo Epifane, XVIII, 36.

Tolomeo, uno dei ministri di Filippo, satellite di Leonzio e Megalea, eccita una sedizione contro Filippo, V, 25 — è condannato al supplicio, 29.

Tolomeo, ambasciatore di Tolomeo Fiscone, mandato a Roma col fratello Comano, XXXI, 27; (forse lo stesso che il seg.).

Tolomeo, retore, ambasciatore di Tolomeo Fiscone ad Antioco Epifane, XXVIII, 16.

Tolomeo, figlio di Sosibio, XVI, 22.

Tolomeo Simpetesi, egiziano, creato da Tolomeo Giscone in sua assenza prefetto di Cirene; partecipa alla defezione dei Cirenei, XXXI, 26.

Tolomeo, figlio di Trasea, capitano della falange nell'esercito di Tolomeo Filopatore, V, 63, Tomisa, città di Sofena, XXXIV, 13.

Toro, colle presso Agrigento in Sicilia, L 19.

Torquato T., ambasciatore dei Romani per porre Tolomeo il giovane sul trono di Cipro, XXXI, 18; XXXII, 1—reduce a Roma fa si che venga cessata l'alleanza con Tolomeo juniore, ivi.

Tracia, IV, 38 — cinge il territorio bizantino da un mare all'altro; i Traci molestano i Bizantini, 45 — i Traci che abitano l'Ellesponto sono soggiogati dai Galli, 46 — il littorale della Tracia presso il Chersoneso era soggetto all'Egitto, V, 34; XVIII, 34 — i Traci coi Galli, nell'esercito di Tolomeo Filopatore, capitanati da Dionisio, tracio, V, 65 — nell'esercito di Antioco il Grande, 74, 79; X, 41; IX, 28; XVIII, 27 — il Chersoneso, la Lisimachia con altre città, e la Tracia che appartennero ad Antioco, sono date ad Eumene, XXII, 27; XXIII, 4, 6, 11 — Filippo è obbligato ad abbandonare le città e castella della Tracia marittima, 11, 14 — Filippo abbandona la Tracia marittima e fa guerra all'interno. XXIV, 6.

Tragisco, compagno di Filemene e Nicone nel consegnare a tradimento Taranto ad Annibale, VIII, 29.

Tragurio, città illirica appartenente agli Issi, XXXII, 18.

Tralle, città della Lidia, data ad Eumene, XXII, 27.

Trapani, città della Sicilia, con bel porto, dista cento venti stadii da Lilibeo, 1, 46 — meno questa città, tutta la Sicilia nell'anno xix della guerra sicula è in potere dei Romani, 41.

Trases, padre di Tolomeo, capitano di Tolomeo Filopatore, V, 65.

Trasiloco, messenio, figlio di Filiade, a torto chiamato traditore da Demostene, XVII, 14.

Trasimeno, lago nell'Etruria, III, 82 — Annibale vi dà una grande sconflita di Romani, 84, 108; V, 101.

Trebbia, flune: vi pone gli accampamenti Scipione, Ill, 67, 68 — Annibale è vinto da Semptonio in un combattimento equéstre, 69 — Sempronio vi tocca una grave sconfitta, 72, 73, 108; XV, 10.

Trezone, città dell'Argolide, occupata da Cleomene, II, 52.

Triconio, città dell'Etolia, a destra di chi va a Termo venendo da Strato, V. 7 — Triconiesi, Dorimaco, IV. 3 — Alessandro, V. 13 — Dicearco, XVII, 10.

Triconio, lago nell'Etolia, V, 7.

Triere, città della Celesiria, ossia Fenicia, arsa da Antioco, V, 68.

Triflia, parte del Peloponneso fra l'Elide e la Messenia, soggiogata dagli Elei poco prima della guerra civile; città della Triflija, IV, 27. — prese il nome da Triflio, figlio d'Arcade, ivi — è iuvasa da Filippo che se ne impadronisce in sei giorni, 80; V, 27; XVIII, 25 — Tito Quinzio coi dieci ambasciatori la dà agli Achei, 30.

Trifilo, figlio di Arcade, da esso prese il nome la Trifilia, IV, 77.

Tripoli, paese della Laconia, nella quale trovasi Pellene, IV, 81.

Tritea, città dell'Acaia, una delle prime dodici città confederate, II, 41. — il suo territorio è saccheggiato dagli Etoli, IV, 6. — di nuovo dagli Elei condotti da Euripida, etolo, 59; XXVIII, 6; XXXVIII, 5.

Tritone, in sua presenza Filippo contrasse alleanza coi Cartaginesi, VII, 9.

Troemi, popolo gallo dell'Asia, calunniano Ariarate presso i Romani, XXXI, 13.

Tronio, sul golfo Maliaco, XVII, 9.

Tucidide: Teopompo incomincia la sua storia ove termina quella di Tucidide, VIII, 13.

Tula, sede dei re dei Galli che abitano la Tracia presso Bisanzio, IV, 46.

Tule, isole più in là della Britannia, XXXIV, 5.

Tunisi, città dell'Africa; si trova in posizione identica a Cartagine; è ad essa molesta; è presa da Regolo, I, 30 vi si accampano i mercenarii dei Cartaginesi ribellatisi, 67, 69, 73, 76 — è assediata da Amilcare e dal collega Annibale, 86 — Scipione vi pone gli accampamenti avendone fatti fuggire i Cartaginesi; ma è costretto partirsene per soccorrere Utica ed i suoi, XIV, 10 — i Cartaginesi mandano ambasciatori a Scipione in Tunisi, XV, 1.

Turdetani e Turdali, abitanti della Betica in Ispagna; alcuni li credono lo stesso popolo; Polibio ne fa due, XXXIV, 9. Turia, città della Messenia, XXV, 1.

Turio, città marittima della Magna Grecia, X, 1.

### U

Umbri, confinano cogli Etruschi, ed abitano ambidue i lati dell'Appenino, 11, 16 — sono alleati dei Romani nella guerra Gallo-cisalpina, 24 — il loro territorio è saccheggiato da Annibale, III, 86.

Utica e Uticesi, città dell'Africa presso Cartagine, 1, 73 — è assediata dai mercenarii dei Cartaginesi ribelli, 70, 73 — volendoli aiutare, Annibale per poco non li perde, 74, 75 — vogliono collegarsi coi Romani dopo la guerra cartaginese, ma questi non li accettano, 83 — abbandonano i ribelli africani, 82 — sono costretti ad arrendersi dai Cartaginesi, 88; III, 24 — sono compresi nell'alleanza di Annibale con Filippo, VII, 9 — è assediata da Scipione il maggiore, XIV, 1, 2, 6, 7, 8 — i Cartaginesi vi mandano una flotta contro i Romani che l'assediavano; perciò l'altro Scipione è costretto di abbandonare Tunisi per correre in soccorso dell'Africano, 9 — al principio della terza guerra punica gli Uticesi si sottomettono ai Romani, che li accettano, XXXVI, 1

### 1

Vacca, luogo in Asia, sul Bosforo Tracio, IV, 43.

Vaccei, popolo della Spagna: Annibale fa loro guerra e prende per forza le loro città Salmantica ed Arbucala, III, 14; XXXIV, 9 — sono in guerra coi Romani, III, 5.

Vadimone, lago nell'Etruria; presso di esso i Boi e gli Etruschi sono sconfitti dai Romani con grande strage, II, 20. Valerio C. Levino, figlio di Marco, fratello uterino di M. Fulvio

il Nobile, XXII, 12, 14,

Valerie L. Flacce, console con T. Ottacilio in Sicilia, I. 20.

Valerio Flacco Lucio, ambasciatore consolare sotto il console M. Acilio; tratta cogli Etoli che chiedevano la pace, XX. 9.

Valerio Manio Massimo, console con M. Ottacilio in Sicilia; fa alleanza con Gerone, I. 16.

Valerio Marco Levino, padre di Caio, pretore, è prefetto della flotta romana mandata in Grécia ad osservare i movimenti di Filippo, VIII, 3; IX, 27; XXII, 12.

Veneti, sul mare Adriatico, popolo antichissimo, hanno un linguaggio diverso da quello dei Galli; ed hanno presso a poco gli stessi costumi e culti, Il, 17, 18— i Veneti ed i Cenomani nella guerra gallo-cisalpina si uniscono coi Romani, Il, 32.

Venusia, città munita, presa dai Cartaginesi, III, 90 — vi giunge Terenzio Varrone con pochi scampati dalla strage di Canne, 116, 117.

Verbano, lago nelle Alpi, XXXIV, 10.

Vestini, amici del popolo romano, II, 24.

Vibonio, città della Daunia in Italia, III, 88,

Villio P., ambasciatore dei Romani ad Antioco il Grande dopo la guerra contro Filippo, XVIII, 31, 33.

Volano, seconda bocca pella quale il Po si scarica nel mare, II, 16.

Volcio, città d'Etruria, VI, 59.

Yolturno, flume, divide quasi per metà il territorio di Capua, III, 92.

## $\mathbf{Z}_{i}$

Zabdibelo, prefetto degli Arabi nell'esercito di Antioco il Grande in Celesiria, V, 79.

Zacinto, isola presso Cefallenia, V, 4, 102.

Zagro, catena di monti a mezzogiorno ed a ponente della Media, altissimi e grandissimi, abitati da popoli barbari, V, 44, 54 — divide la Media dall'Atropatenia, 55.

Zaleuco, sua legge, XII, 16.

Zama, città dell'Africa, a levante di Cartagine, da cui dista

cinque giorni di viaggio, deve Annibale è vinto in battaglia da Scipione, XV, 5.

Zarace, città del Peloponneso, IV, 36.

Zariaspa, città della Battriana, X, 49.

Zarza, africano, uno dei capitani ribellatisi contro i Cartaginesi, I, 84 — si arrende ai Cartaginesi, che lo crucifiggono, 85, 86.

Zeli, capitano dei Neocretesi nell'esercito di Antioco, V, 79. Ženone di Rodi, storico, XVI, 14, 16 — ha opinione diversa da Polibio della battaglia del Panio di Antioco con Scopa, 18 — fu più sollecito dell'eleganza dello stile che della ricerca del vero, XVI, 17, 20.

Zeugma, presso cui havvi Seleucia, V, 43, 48; XXXIV, 13. Zeusippo, beozio, XVIII, 26; XXXII, 2.

Zeusi, capitano delle truppe di Antioco il Grande, impedisce a Molone di passare il Tigri, V, 45, 46, 47 — si ritira però presto e lo lascia tragittare, 48 — persuade ad Antioco di passare il Tigri, 50 — comanda il corno sinistro nella battaglia di Antioco con Molone, 53, 54 — si trova presente all'oppugnazione di Seleucia al mare, 60.

Zeusi (è incerto se sia identico al precedente), satrapa della
Lidia in nome di Antioco il Grande, XXI, 13; XVI, 1, 24

— è mandato da Antioco ambasciatore ai Scipioni per
trattare di pace, XXI, 13, 14 — è mandato ambasciatore
a Roma, XXII, 7.

FINE DEL NONO ED ULTIMO VOLUME.

MAY 2002406

to the Langi

# INDICE

| Ai lettori                         |    |    | ,  |    |   | pag. | VII |
|------------------------------------|----|----|----|----|---|------|-----|
| Avanzi del libro trentesimoterzo   |    |    |    |    |   | 20   | - 4 |
| Avanzi del libro trentesimoquarto  |    |    |    |    |   | ))   | 45  |
| Avanzi del libro trentesimoquinto  |    |    |    |    |   | 10   | 33  |
| Avanzi del libro trentesimosesto   |    |    |    |    |   | n    | 39  |
| Avanzi del libro trentesimosettimo |    |    |    |    |   | n    | 45  |
| Avanzi del libro trentesimottavo   |    |    |    |    |   | n    | 55  |
| Avanzi del libro trentesimonono    |    | ٠. |    |    |   | n ~  | 63  |
| Avanzi del libro quarantesimo .    | ٠. | ٠. | ٠. | ٠. |   | D    | 74  |
| Appendice                          | ٠. |    |    |    |   | >    | 83  |
| Indice generale                    |    |    | •  |    | • | »    | 139 |



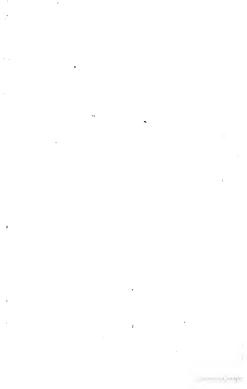



